# SDEGNO

CON LO SDEGNO SI VINCE.

ELODRAMMA

RIMO.



# PERSONAGGI.

Olindo Giovane

Filli Dama .

Lesbia Vecchia.

MYTATIONI DI SCENE.

Casa di Filli.

Strada.

Cortile.

Casa d'Olindo.

## ATTO PRIMO.

#### SCENA PRIMA.

Cafa di Filli .

Filli , & Olindo .

宇ル. C El troppo ardito. Ol. E' vero.. Fil. Temerario . Ol. Il confesso . Fil. Che brami? OlChe il parlar fiami concello.

Fil. Chi fù scorta al tuo piede? Ol. Il nu-

me Arciero; Ei m'additò la via .

Fil. Il feguir cieco duce è gran follia Ol. Dunque partir douro ? Fil. Sì, così voglio.

Con qual speme ? Fil. D' odiar sì vano orgoglio.

ol. Eil mio duol ? Fil. Nulla giova .

01. Sarà certo il morir . Fil. Vana ogni prova .

Ah se non miri Qi. De' miei martiri L'aspro tenore

Sei mostro, ò fiera. Mio nobil vanto

Sarà col piantò Temprat il core

D'alma feveta. Ah &c. Fil. Esser ben ti doutia palese homai

Olindo à tanti fegni, Che

Che in premio al vano ardir sepre vedrai Moltiplicarsi in me gl'odj, e gli sdegni. Quindi l'alma sia resa Accorta à tralasciar sì vana impresa.

Folle quel cor sarà, Che cerca libertà Frà le catene.

Frà le catene. Più dura servitù

D' Amor già mai non fù
Colma di pene . Folle &.
E gradir mi dourai mentre t' insegno
A fottrarre il tuo piè da un laccio indeSarà giusta mercede (gno.
Per si cauto consiglio,

Che portando da me lontano il piede, Da tè libera jo sia, tù dal periglio.

Ol. Ahi funesto conforto;
Ahi mortal medicina!

Ed hor, che mi credea giunto nel porto Provo fatal ruina.

rovo ratal runa .

Chi temer potea giamai

Cieco horror da viva face ?

Dalla vita haver la morte ?

L'aspra peua , che mi dai ,

Già che, ò Filli, à te sol piace ,

Stimerò contento, e sorte. Chi &c.

Fil. Olindo, hora che pensi Col tuo folle pregar destarmi in petto?

Ol. O bella, almeno i fensi Di pietà verso me, se non d'affetto. Fil. Ben spesso la pietà suole d'amore

Destar samme, in un core, Ond jo, che ciò non curo (vuol partire) Prenderò col suggir scampo sicuro.

Deh

Ol. Deh non partir, raffrena Gl' impeti all'ire, al piede. Jo fol lotano Mi portero; ma per fottrarmi invano Dall' acerba mia pena. E prova, allhor vedrai, di vera fede ; D'amarti sempre,e non sperar mercede.

Fil. Che fia di tè non curo: e me consoli Métre tu parti, e al guardo mio t'involi.

#### SCENA SECONDA.

Filli Jola .

Mor ciò che sia Ridir non faprei; Qual empia follia L'adori frà Dei? Ei fingesi armato Di face , e di firali: Arciero bendato, Ch' ottien de' mortali Vittorie, e trofei.

Amor &c.

#### SCENA TERZA: Strada .

Olindo folo .

O parto . Resta pur Filli spietata, E teco quella pace, Ch' augurarmi ti piace. D' aspro rigore armata; Mà come ferbi accolto Entro il petto un'inferno, un Ciel nel Hor dunque già che fui D' auvicinarmi à tua beltade ardito

6
Resto da's degni tui
Giustamente punito.
E à castigarmi, è poco,
S' una suria adorai, d'Auerno il soco.
Giusti Dei, che più tardate s'
Fulminare

Questo reo di vita indegno. Sol m'è caro il vostro sdegno.

Ah, che morte non giova, A chi gl'aspri d'Amor strali già prova. Mostri voi di Stige almeno

Il veleno
Più crudel dell' empia Aletto

Infillate nel mio petto.

Mà venir non vi fcerno; (no.
Che pietofo à miei danni anch'è l'Infer-

### SCENA QUARTA:

Lesbia, & Olindo.

Lef. I N questo loco appunto,
I Signor Olindo mio, spesso vitrovo.
State molto, al veder, pallido e smunto.
Che cosa v'è di nuovo?
Sospirando tenete il capo chino.
Che sì, ch' jo l'indovino?
E scometterci voglio
(Cosa che sar non soglio)
Il primo anello, che mi vien donato.
Nel dir siò mira un Anello, che bai in dise

Olindo.
Inditio chiaro è il non dirmi niente.
E chi race acconsente.

Vi stà molto bene Se dentro la rete Cascato hora siete,

Quando un tépo gioiste all'altrui pene . Vi stà molto bene .

Sapete pure quante volte, e quante Vi portai l' ambasciate

Di varie innamorate, Ne m'accoglieste mai lieto in sébiante.

Hora al certo amarete, e senza spene . Vi stà molto bene -

Ol. Trà duri l'acci auvolto

M' hà un biondo crine; ed un leggiadro In fervitù mi tiene. (volto

Vi stà molto bene Lef. 04.

Ah che più viver non spero Se il mio fato empio, e severo Contro me rivolte hà l'ire .

Mà bel bello col morire . Lef.

Traggan altri i di contenti, 04. Che frà lagrime, e tormenti Di passar la vita jo scieglio.

Deh pensareci un pò meglio . Lef. E' pur troppo verò, o Dio, 01. Che sentij del morir mio

La fentenza aspra, e fatale

Les. Non sarà poi tanto male.

Son tutte vanità; Il morir degl'amanti ogn'un lo sà i

D' Amore nel Regno Lo star senza sdegno E' amar senza gusto. Geloso sospetto Gli dà un saporetto

Di mel giusto giusto. D'Amore &c.

01 Quanto, o Lesbia, t'inganni! A 4 Pra•

Provo Filli crudele Sorda alle mie querele,

Offinata à miei danni, Quanto, o Lesbia, t'inganni!

Les. Dunque siete, al veders di Filli amatel Ol.Sì pur;ma cinto hà il sen d'aspro diama-Les. Che vorreste da lei? (te.

OL. Sol poter confeguir lieti himenei.

Lef. A replicato assalto

Ceder dourà, benche habbia il cor di fmalto.

Ol. Tal speranza non v'è. Les. Fidatevi di mè. Sò ben jo quel che dico:

Sono uscita più volte, e con honore

Da somigliante intrico. Sò ben jo quel che dico. Ol. Premio del tuo valore.

Gia che il viver mi rendi ,

Questo Anello hora prendi : Les. Ben volentieri accetto

Vn sì galante dono, Mentre ficura per suo mezzo jo sono Di rimirarne il desiato essetto.

E la fatta scommessa

al.

M'obliga à mantenervi la promessa. Ol In te fodata hò, Lesbia, ogni mia speme. Les. Ci và del honor mio, perciò mi preme.

Riedi homai dolce speranza A dar pace al mesto cor. Benchè vista in lontananza

Benché vista in sontananza Pur sollevi il mió dolor. Riedi &c.

### Lesbia sola.

Manti coftanti
Temer non dovete;
Più fiera, e fevera
Beltà vincerete. Amanti &c.
Che per farvi goder gusti più rari
Ci vuole una mia pari;
E spesso del giori le vie dilata
Vna nostra ambasciata.

#### SCENA SESTA.

Filli di dentro cantando, e Lesbia in Scena.

Fil. SON ombre, e deliri
D' un cor vaneggiante
Le pene, e i fospiri
D' un anima amante.

Lef. Divertita col canto Amor deride; O come il fato alle mie voglie arride I Spero Olindo levar preße d'affanno. E fe costei non sò cader, mio danno.

### SCENA SETTIMA.

Filli fola cantando al Cembalo ;

S ON ombre, e diliri D' un cor vaneggiante Le pene....

#### SCENA OTTAVA:

Lesbia , e Filli .

Mentre quella canta entra Lesbia bel bello Fil wedendola si ferma, e Lesbia, fd cenno, che feguiti, si come fd, e nel fentirla fd varie smorste. Sin qui Scena muta.

Fil. A Nume si crudo
E' faggio chi oppone
L' usbergo, e lo fcudo
D' invitta ragione.

Lef. Perdonate, ò Signora, Questo troppo ardir mio, Non havendo sin hora

Sentito mai cantar con tanto brio.

Lodarmi, quando fon priva di merto

Les. Seguite, che un tal gusto, Credetemi del certo,

Mai non hebbi à miei di .

Fil. Siedi; Lef. Stò ben così.
Fil. E' cauto chi fprezza
Di vana bellezza

(canta)

Fallace il sembiante,

Les. Che trilletto galante! Fil. Le dure catene.

Lef.Oh che gratia gentileroh bene, oh bene. A dirvela però, parmi una cofa Incredibile à dirfi, e portentofa, Che stando voi di gioventù nel fiore, Così sprezziate Amore.

Quell' ostro animato De'cori hà la palma; Quel crine dorato

crine doraco

Fil. Il folle tuo parlar mi muove all'ira. Lef. Intendiamoci ben prima, ò Signora, (Gliel impasticcio hor hora) Volevo dir, che unita in voi si mira,

Raro fregio à trovarsi in questa etade; A modestia, beltade;

Questo l'intentó sù mossa da Zelo ; Ma non per male alcun. Guardimi il Cielo.

Fil. Quale è il tuo nome ? Lef. Lesbia . Fil. El' esercitio?

Les. Solo da me si bada

A porre ogn' uno per la buona strada. Fil. Ignoto ciò mi giunge . Lef. E' un certo offitio.

D' una, che si frapone

A mettere in concordia le persone.

Fil. Donna à tal opra eletta, effer dotata Dourà insieme d'ingegno, e di prudenza? Lis. E così per l'appunto; onde incobenza Hebbi di fare à voi certa ambasciata D'un tal Signor Olindo . Fil. E tanto è

ardito? Lef. Chiede pietà , dell'error suo pentito .

Vorrete ch'egli mora Solo perche vostra beltade adora?

E giallo, è strutto Pallido, asciutto, Che pare un stecco . Se lo vedeste

Voi piangereste

E & c. Cotanto è fecco .

E vi domanda sol, la vita in dono. Pur A 6

12 Fil. Pur che lasci d'amarmi jo gli perdono. Ecco del cor gl'intimi fensi, e veri . Altro da me non speri .

Saran pria costanti i flutti Ch'i mici spirti Amore inganni. Produrrà l' arena i frutti. Cangierassi il corso à gl'anni . Saran &c.

#### SCENA NONA.

#### Lesbia fola.

Hime costei si trova Nel suo pensier tato oftinata, e ferma, Che hò paura di perderci la scherma; Mà faggir da Cupido invano prova Che quando ei ci si mette, Da se stesso sà far le sue vendette. Per beltà donna fuperba, Ciò che puoi, Se non vuoi, Afpre pene Amor ti ferba .

Nel mancar degl'anni il fiore , Se vorrai, Non potrai, Nuovo Tantalo d'Amore?

SCENA DECIMA:

Olindo , e Lesbia .

Esbia, son qui . che hai fatto 3 Lef. \_ Olindo , fere matto . Ol. Contenti il core aspetta : Lef. O' vedete , che fretta ?

ol. Se non al duol libero il campo ei cede.

Lef. E se Filli vi vede

Tornato in questo loco?

Ol. Che dir vorràlles. Che? forse vi par poco?

Ol. Quanto oprassi deh svela.

Les. Romperemo la tela.

Ol. L'affetto mi trasporta.

Les. Guastaremo la torta.

Ol. Spero grata sentenza.

Les. Vèdete, che pazienza!

#### SCENA ULTIMA:

Filli dalla destra . Lesbia in mezzo:

Fi.O'Lesbia?01.Me infelice.Les Io teldiceva 01.Signora · Fil. Mà che veggio!

Quì ritrovo l'infido?

Ol. Fà che vita à te deva .

Ol. Per troppo amar vaneggio. Lef. Adesso appunto dell'error lo sgrido,

La promessa osservando. E poi vi farò noto il come, e il quando.

Aria d trè.

Ol. Prega, Fil. Minaccia, Lef. Tanto farò.

Ol. Bramando pace.

Fil. Ch'è troppo audace.

Ol. L'amo, Fil. L'abborro, Lef. Lo sò lo

Ol. Preya, Fil. Minaccia, Lef. Tanto farò.

Fine dell' Atto Primo .

### ATTO SECONDO.

· Cortile .

Lesbia, & Olindo .

Lef. H OR non fervono più promesse, e doni;

Che la nostra faccenda è già finita.

Ol. Lesbia, se m'abbandoni, Stà in forse la mia vita.

Lef. Da voi stesso ogni mal solo deriva.

Ol. Tù rimediar potrai, se vúoi ch'jo viva.

Lef. Di ritornarle in casa,

Se scacciato v'havea su grand'errore.

Ol. Sol da te persuasa Restar potria del mio fincero amore.

Les. Le forze mi mancano

I denti si stancano
Per roder quest' osso.
Habbiate pazienza
Che certo in coscienza

Farcialtro non posso. I

Ol. Lesbia, vorrei, ch'una fol volta almeno Mi fosse à lei di riparlar concesso.

Lef. Tutto ciò fare appieno Potreste da voi stesso.

ol. Ed in qual modo? oh Dio! Les. Finge ndo (e che sò jo)

D'effer Barbiero, Medico, o Spetiale, Steccalegne, Facchino, o Carbonaro; Col dir che fiete Affrologo, o Senfale. Cavadenti, Spazzino, o pur Chiavaro.

Con

Ol. Con questi scherni , e frodi Il mio vero penar troppo deludi .

Les. Per introdursi, i consueti modi

So questi, ne à più giungono i miei studj.
Ol. Pria sì cortese, hora al pregar sì sorda?
Les. Vuò tenerlo tantin più sù la corda.
Ol. Considai nel sapere, e nell'ajuto.

Dell'ingegno tuo scaltro. Les. Sì pure hò risoluto.

Ol. Mà che ? Lef. Di non farci altro:

Ol. S' unqua in amore Sentifii al core

Dell'empio strale La crudeltà.

Alla mia vita

Deh porgi aita, Se in te prevale

Qualche pietà. Se &c.
O pur certa farai del mio morire.

Lef. Tutta mi fento proprio intenerire.
Inventar nuova ambasciata
Ben potrej con ricchi doni.

Mà con donna, ch'è ostinata Vani son preghi, e ragioni:

In &c.

Onde ogni mio difegno Temo, che vada à voto. pl. Confido nel tuo ingegno: Ed il valor m'è noto. Lef. Penfo... mà nò... sì sì; Rifoluto hò così.

L'impresa tenterò, purche facciate Senza mai replicar quant'jo vi dica. Ol. Dall'Ibero all'Eufrate.

E dal Baltico, al Moro,

16

Mi porterò per la beltà, che adoro. Ed è lieve in amore ogni fatica. Les. Non voglio tanto no . Da questo loco Prima partiamo un poco :

Perche Filli, ch'è trifta, A parlar qui con voi Mi potrebbe haver vista;

E per la via v'informerò del tutto. Ol. Son pronto à quanto vuoi,

E all'opra tua farà condegno il frutto.

### SCENA SECONDA.

Filli e detti , Nel partire, che fà Olindo refta dentro la Scena , e Lesbia fuori .

Lef. Esbia ove vai? Lef. Signora.
A voi ritorno hor hora. (ad Olindo) Ol. Intento ascolto i detti tuoi sagaci . Les. Se brami di godere, ascolta, e taci . Fil. D' Olindo hai tù ripresa

L'arroganza molesta ? Lef. Di fiero sdegno accesa

Jo gli lavai senza sapon la testa. Fil. Ed allhor, che rispose ?

Lef. Il suo vano desio vinto depose .

Fil. Cessarà d'inquietarmi ?

Les. Appunto così parmi . Fil. Dunque egli più non m'ama? Les. Anzi volto ha l'affetto ad altra dama: Ol. Lesbia qual vai tessendo insano intrico. Les State zitto vi dico .

Fil. Ecco hò vinto, ed è mia gloria, Per sì nobile vittoria, Di bei lauri ornar le chiome.

Ec

Et ad onta dell'oblio Resta eterno il nome mio, Che d'Amor le forze hò dome. Ecco &c.

E già sento nel cor gioja improvisa. Les. Bel bello, no far tato la marfisa, (da se) Parmi però cola malfatta,e strana, (a Fil.) Che mentre Olindo stà parlando avante Alla fua nuova Amante, Con maniera villana,

Vi biasmi, e vi motteggi; Vi calunni, e beffeggi.

Ol. Queste menzogne più soffrir non voglic. Les. Vi lascio, e me la coglio. (Ad Olin.) Fil. E tù l'udifti ? Lef. Certo .

Fil. Come poch'anzi celebrò il mio merto! Misera, chi ad amar l'huomo, s'inclina. Les. Già comicia à operar la medicina (da se Fil. Vezzi, rifo, offequio, amore,

Finge il volto D'un amante, per tradire . Nell'interno poi del core Chiude accolto

Sdegni, rabbia, inganni, & ire. Vezzi &c.

Hor questi son dell'huom pregi più rari. Les. E donna scaltra ad abborrirli impari . Son perle false

Quell' onde salse Degl' occhi loro. Quando l'affetto Sembra perfetto D'Alchimia è un oro. Son &c.

Ol. A danni miei tù congiurasti ancora ? Les. E tacete in bon hora. (ad Olindo)

18 Anzi di più , vedete; ( d Filli )

Con questa innamorata Và spargendo, che siete Calva, zoppa d'un piè guercia, e sdenta-Nel fentir ciò, tal collera m'accese, Che risvegliommi fantigliole, e vermi; E stetti per venir seco alle prese.

Ol. Parto, che non potrei più contenermi . SCENA TERZA.

Filli , e Lesbia .

Rdo di sdegno, e no ritrovo loco? Les. A La mina ha preso soco. (da se) Fil Lesbia, offervami ben , ti par ciò vero Les. Nè manco per pensiero.

Chi vide già mai Due gambe più belle? De gl'occhi i bei rai

Fan ombra allestelle. 'Chi &c: Et i denti alle labra si vicini

Pajon perle incastrate ne'rubini. Fil. Come è bella costei, ch'egli ama, di? Lef. Bella ! ah , cosi , così .

Al vostro paragone

Sarebbe un eguagliar latte à carbone. Fil. Come dunque potrà portarle affetto? Les. Credo che sia per fare à voi dispetto. Fil Stolto, offendimi pur, quanto più puoi. Lef Anzi foggiunse all'hora

Di non havervi amata à giorni fuoi

E in questo dir Signora,

Volle chiamare Amor per testimonio, Et in vece di lui chiamo il Demonio .

19

Vil. Punirlo ben saprò delle sue frodi. Les. Bisogna vendicarsi in tutti i modi.

Pah i Stordita che son , m'ero scordato , Che parlando à colei

Soggiunse ancor, che vi puzzava il fiato, Fil. E soffrir ciò potrete, o giusti Dei ?

Lef. V'esalan dal petto Fragranze sì rare;

Che l'ambra, e'l zibetto Non ci hanno che fare.

Non ci nanno che rare.

E stetti quasi à replicar per stizza.

Non stimate esser Filli una cucuzza;

Che saprà, sè lo sdegno in lei s'attizza

Farvi mettere il naso, ove le puzza.

Fil. Hor prima che tù patta.

Lo voglio à quest' indegno.

Jo voglio à quest' indegno Inviar una carta

Foriera del mio fdegno;

Che trà furori miei pace non trovo. Les. Se l'è beuuta come un rosso d'ovo.

Fil. D' atro veleno

Sdegni nel feno Furie destatemi. La penna in strale Crudo, e fatale

Ver lui cangiatemi. D' &c Nel voler partire infuriata urta in un

cantone.

Mà dove vado, ohime?

Perduto havea 'l fentiero.

## SCENAQUARTA. Lesbia fola.

O che fuma il cimiero. Parte come stordita, e fuor di sè. 20

Le calcai veramente Vn pò troppo la mano; Mà, se la piaga ella doler si sente,

Il tempo del guarir non è lontano. Si volta verso dove era Olindo. Olindo? hor dove sete? Jo non lo veggio. La poteva far peggio? Etanto frettoloso,

E tanto frettoloso, Che la sgarra per certo. Nell'affare amoroso

Si vede ch'è novitio, e poco esperto. Humor selvatico

Mai non è pratico.
Mà fempre fitico.
Diventar etico,
Dare in frenetico
Farebbe un critico.

Humor &c.

Ohime; Mà con chi parlo?
Per renderlo auvertito
Di quanto hora è seguito;
Fà bisogno ch'jo parta à ritrovarlo.

#### SCENA QUINTA.

Strade .

Olindo folo .

Vando mai pace al dolor
Potrò ; mifero fperar ?
Mentre uniti il Cielo , e i fati ,
Di rigor di fdegno armati
Sono à danni del mio cor ,
E mi sforzano à penar.
Quando &c.

Deh

Deh quanto stolto sei
Le speranze à fondar della mia pace
Nelle prometse altrui
Allhor che mi dovea render sagace
Per mille prove, e mille
La crudelrà di Fille!
Ed hora che più spero
Nell'aggirarmi alle sue mura intorno?
Mentre sato severo
M'invola in un sol giorno
Ogni gioja, ogni bene;
Ne più spera mi lice hore serene?

In fegno di fua tè
Vorria feguirla il piè;
Mà nulla giova.
Non hà pietà quel cor,
Che lo ftrale d'Amor
In fe non prova. In &c.

#### SCENA SESTA.

Lesbia, & Olindo

Lef. B ON giorno Belzitello;
Pur vi trovo una volta!
Si tratta, che di volta,
M'hauete fatto dar quasi al cervello.
Solo per informarvi del seguito.
Ol. Lesbia, tù m'hai tradito.
Lef. Sentitemi però. Ol. Pur troppo intesi.
Lef. Dicevo.Ol. Ah so gl'ingani tuoi palesi.
Lef. V ditemi di gratia. Ol. Così privo
Fossi stato, jo d'udir, tù di savellaLef Oh che pazienza. Ol. E ancor respiro, e
vivo?

2 1 Les. Almeno ... Ol Non parlar Les. Quefta è più bella.

Mà facciamo un partito . . . Ol. Lesbia tù m'hai tradito.

E chi ti pose in mente, Ove sperar dovea pace, e ristoro,

D' irritar maggiormente

Gli sdegni di colei, ch'amo, & adoro? Con qual preteso inganno Quelle menzogne ordisti ;

Onde in vece d'acquisti Temo apprestarsi à me ruina, e danno?

Lef. Havete ancor finito . Ol Lesbia , tù m'hai tradito .

Les. Questo, à dirla, mi pare Troppo spesso, e nojoso intercatare.

Ol. Più dir dovrei . Lef. Per far , che Filli y' ami

Questo solo è il rimedio. Ol. Mio vantaggio tu chiami Il vederla sdegnata?Les.Ohime che tedio!

Oui confifte l'impegno. Adoprar contro sdegni armi di sdegno. D'effer bella, d'effer vaga

Ogni femina s'appaga, Per instinto , e vanità. Mà se ascolta gl'altrui pregi, Stima farsi onte, e dispregi, Al suo merto, à sua beltà.

D' &c.

Ol. Son tuoi fogni, e chimere. Les. Non siam troppo lontani à Belvedere. Ol. Jo non sò tante cofe .

Già mi vedo oltraggiato, Lef. Quando mai l'ammalato

A disputar col Medico si pose ?

Ol. Questo dunque, inselice,
Sarà il promesso ajuto ?

Lef. Meno creder ci vuol, più fe li dice. Anzi che, Filli havea già rifoluto Scrivervi non sò chè.

Ol. Vna lettera à mè?

Ah, che tanto non spero. Dimmi, rispondi, parla. Les. Per chiarirvi del vero Parto adesso à pigliarla.

#### SCENA SETTIMA:

Olindo Solo .

Agl'influss di fulgida stella, Discacciara la notte spari. Dopo l'ire d'infausta procella Nascer veggio più lucido il di. Da &c.

Già fon lieto; mà folo Con ragione pavento; Che fe viŭ nel duolo Non m'uccida il contento: E quel foglio farà muto, e loquace Nuntio caro, e fedele à me di pace.

### SCENA OTTAVA.

Filli, con una carta, e la da à Lesbia.

RAcchius în questo foglio I mici sdegni ad Olindo, sor vă, palesa. Di, che una Dama ingiussamente ossesa

D٥٠

Domar faprà fuo temerario orgoglio, Vendicare il dispregio. Les. Farò ch'egli capisca un sì grā stregio.

Con simil gente di pietade ignuda Non son jo men di voi feroce, e cruda.

A due.

Guerra, guerra contro gl'huomini; Di furor di rabbia armate Nuove Amazoni fpietate Tra noi pace non fi nomini.

Lef. Questa farà della disfida il fegno.

Mostra la carte, e parte.

Fil. Sentimi. Non vorrei per troppo sidegno
Taccia acquistar di follemente ardita.

Lef. Dunque la nostra guerra è già finita? Stracciar posso il cartello.

Fil. Ciò non dissi ; bel bello ; Ma quanto siegua di sapere intendo .

Les. (da se) Comincia a vacillare

Lieto augurio ne prendo de lei) Già parto a un tal affare (vuel partire Fil. Lesbia, lappimi dir quai scuse apporta de le legge che vimporta?

Les. E questo, che v'importa? Fil. E' un mio vano capriccio.

Les. Mi potreste levar da tale impiccio. Et acciò più non parta

Ripigliar questa carta, E dar fine a tant' ire.

Fil. Nò, nò, fol bramo udire La fua risposta espressa.

Lef. Oprerò che voi stessa.

Qui da lui la sétiate Fil Io qui t'aspetto.
Lef. Hà da dar nella rete a suo dispetto.

#### SCENA NONA.

#### Filli fola .

A Rdo, e gelo ad un istante; Sono timida, e costante, Forte è il cor, vacilla il piè. Seguo, e fuggo a un tempo solo; Mi contristo, e mi consolo, Che sarà, Cieli, di me?

Ardo &c. Có Lesbia Olindo ecco già riede; oh Deir Da questa parte ascosa Sentirò curiosa, Quanto d'oprar vanto si diè costei:

#### SCENA DECIMA.

Lesbia, Olindo, e Filli da parte.

Dove, o Lesbia, è il fospirato foglio?

«f. Eccolo; ma auvertire, che in effetto;
Quanto già diffi io voglio
Che m'offerviate voi.

» Di nuovo a te lo giuro, e lo prometto.

«j. Sfoderate la spada.

"Perche? per qual effetto?
Che lite habbiam fra noi?

«f. Hor via, che più fi bada?
Obbedite sù presto.
Vedi se si spresto.
Vedi se si frano parlar stupido resto.
Ecco ti servo; mette mano. Les. Ohimeche mi ferisce.

R

26 Pietà, soccorso, aiuto Finge d'haver paur Fil. (fuora) Olà fermate

Furie così spietate.
\*OL Taci stolta. Vaneggi (d Lesbia)
Les. Ah che m'ammazza (d Filli)
Perche dargli la lettera volevo,
Signora, in questo modo mi strapazza.
Non volerla portar, io già dicevo.
Hor che restan qui soli,

Hor che restan qui foli ; Se aggiuffarí non fanno , (fugge) Non saprei ch'altro sarssarà lor danno . 0kEmpia, in tal guisa il mio penar consoli?

SCENA VNDECIMA.

Fil. R Esta pure, e sia tua gloria
Per si nobile vittoria
Di vantar glorie, e trosei.
Mentre a un petto inerme, e nudo
D'auventar spietato, e crudo
Il tuo ferro ardito sei. Resta &c.

### SCENA VLTIMA.

Olindo folo.

I N sì duro conflitto
Datanti danni oppresso,
Non rauviso me stesso;
Ma un invitto valore
Conservar mi saprà costante il core,
Furie destatevi,

Erinni armatevi; Non temo nò • De gl'alti culmini Ancora i fulmini

Schernir saprò. Furie &c.

rine del Secondo Atto.

### ATTO TERZO.

#### SCENA PRIMA.

Cafa.

#### Filli sola .

il. C He volete da me, pensieri miei? Come a turbare intenti La mia pace, e i contenti Giungete, se non mai d'Amor temei. Che volete da me pensieri miei? Che farai misero cor? S' a tuoi danni .Due tiranni Congiuraro, e sdegno, e Amor, Che farai misero cor? Abborrire un infido, Sprezzar un disleale, Giusta legge m'impone; Ma se al giusto prevale

Vn ignota cagione, Misera, che far dei? Che volete da me, pensieri miei? Meco stessa combatto, E' di me contro me la mia battaglia; Ma qual parte preuaglia, Chi rimanga disfarto, Pene apporta, e dolor. Ci e farai milero cor? B 2

SCE-

#### SCENA SECONDA.

Lesbia , e Filli .

Les. C Ono certa, o Signora, - -Fil. 3 (da fe) Chi mi porge configlio, -Lef. Che haverete a quest' hora ---Fil. Per fottrarmi al periglio - . -

Les. Conosciuto l'inganno . Fil. Et a sì grave affanno?

Ma se il mio merto egli disprezza insano, Se di novello amore Chiude in seno l'ardore

Lufingo, ohime, le mie speranze in-· vano •

Lef. E benche d'altra, amante Ei si mostri costante,

Vn giorno ancora ingannerà colei. Fil. Che volete da me, pensieri miei?

Lef. (dafe ) Nell' offervar, che non rifponde, e smania Creder mi fa, ch'ella caduta sia

Nell' amorosa pania.

Fil. Ahi forte acerba, e ria !

Ahi memoria funesta! Les. Volete che vi slacci un pò la vesta? Fil. Lesbia qui sei ? l'iniquo mio destino

Haurai forse offervato? Les. Se non appieno, almen gli dò vicino.

Se contro quell' ingrato All' ire v'accendete Fatelo pur, che gran ragione hauete. Fil. Machino a danni suoi tormenti, e pene.

Lef. E farete ancor bene .

Vedeste con quai termini Poch' anzi mi trattò ? Che per paura i vermini Quasi mi risvegliò?

Vedeste &c.

iii. Ei, con segni d'affetto, ò pur di sdegno
La mia lettera accosse è
ess Gli sù cara à tal segno,

E lo vedeste pur, che non la volse. Et ecco quì la tengo bella, e chiusa. ii. Hor così m'hà delusa?

Lesbia nel cavarsi dal petto la lettera 3 gli cade l'anello in un invoglio .

Ti cadde un non sò che: Lef. E' una pez-

Vuol nasconderlo singendo baver paura.

iii. Di che temi? Lef. C'è dentro una cofetta.

iii. Per qual cagion l'ascondi?

ief. Ah sempre hò in negotiarpoca fortuna,

Perche sapete, ch'io, sì... Fii. Ti confondi.

Parla incauta, rispondi •
less. Credetemi, non ci hò colpa nessuna •
less. L'insolito timor più rea ti rende •
less. Questo causa l'haver troppe saccende •
less. Questo causa l'haver sioluta io sono •
less. Che pensate, che sia •

E' un anello, che in dono

Adeflo a quella Dama Olindo invia .

Dice queflo nel darglielo in mano .

\*il.Ingrato, e questi sono hora i tuoi studi?

B 3 Osse-

.

Lef O Tervate, che val ben cento scudi.
Fil. Ah per suo lo ravuiso.
Lef. Tanto appunto gli costa,
E venivo qui apposta
Per daruene l'auviso.
Spesso fan queste cascate

Spesso fan queste cascate
Con le loro Innamorate
Hoggidì gl'amanti scaltri
Ci son poi certi Zerbini,

Che se ben non han quatrini Le san fare à spese d'altri.

Spesso &c.
Fil. La sua vaghezza ammiro,
E insieme i danni miei piango, e sospiro

Les Proviamo un pò se vi stà bene in dito Oh come entrò pulito

Pah! che mano galante?
Par giusto un marocchino di Levante a
Contanto maneggiarla

Non posso far di men di non baciarla. Signora, à dir il vero

Saria meglio penfiero, (to Che per voi lo pigliafte? Fil. Et io l'accet Sol per fargli di petto. Les Cetto è burla galante (da se) un giorne

al seno Spero che ti sarà tanto veleno

Agitata dállo sdegno All' indegno Anche il core io suellerei Ma di Creso tutti gl'ori

E i thesori
Per amor non prenderei . \*
Agitata &c.

itata &c.

#### SCENA TERZA.

Lesbia fola . .

N fatti s'è pigliato Quel bellissimo anello, Et io glie l'hò ficcato Senza tanto indugiar così bel bello : Che à dirlo giusto giusto Ne mostrò dispiacere, e c'hebbe gusto .

Donna, che piglia E' meraviglia, Se poi non dà . Quando il piccione Corre al boccone E' preso già . Gattin che miola Pulcin, che piola Beccar vorrà.

Donna &c.

#### SCENA QVARTA

Cortile .

Olindo folo contemplando un Ritrattino > che ba in mano .

Ella beltà, che adoro Questa immagin gradita Da furtivo pennel tolta, e rapita, E ad essa ancora ignota, è mio ristoro 🛊 Quindi ta lhor con amorosi accenti Dispiego à sordo Nume i miei tormenti Cara Effigie del mio bene Co-

Come puoi contenti, e pene Dar à me con tua beltà?

Come in fen m'accendi ardore, Se di gelo al mio dolore Ti dimostra l'empietà .

Cara &c.

#### SCENA QVINTA.

Filli, & Olindo, ciaschedune da se .

Fil. M Irando l'anello. Vn insolito affetto
Tu pretiosa gemma Dell'Eritrea maremma

Vai destandomi in petto.

Ol. Ma l'interno mio duolo à me risponde, Che fredda selce ancora il fuoco ascode.

Fil. Quanto più ti rimiro

Maggiori i danni mici piango, esospiro. Ol. Così vado ben spesso

D'immenso ardore acceso

Lufingando me stesso. (telo Fil. Oh Dio, che veggio ? à contemplare in-Stà'l infido un sembiante?

Certo farà della novella amante. Forse pietosa un di Mia bella ti vedrò.

E nell'udire un sì,

Contento morirò. Forfe &c.

Fil. Ma che più tardo . hora de'sdegni miei Provi i rigori almeno

L'Effigie di colei . Gli leva il Ritratto . Ol. Ohime, chi l'alma mia svelle dal seno Fil. La cagion del mio duolo. (lo getta)

Re-

Resti negletta, e vilipesa al suolo. Ol Filli quando sapeste

Di chi l'immago sia, Ah ben compatireste L'acerba pena, e ria, Che questo petto assale.

Che quesso petto assale.

Fil. Il desso di vendetta in me prevale;
Ol. Contro se stessio incrudelir non lice!
Fil. Fù ministra del cor la destra ultrice;
Ol. Con quesso serro prima

Trafigger mi potevi •

Fil. Vivi pure, ma stima La vita, che mi devi

ol. Nell'oltraggiato aspetto

Segni mirar ben puoi Di fingolare affetto

D'una fincera fede. (Pa per raccoglierle)

Fil. Muovono i falli tuoi

A nuovi infulti il piede (lo calpefia)

Ol. E quando vedrò mai Degl'adorati rai

Pietoso un guardo almen?

Fil. Mentre all' ire m'accendi Troppo incauto pretendi Destarmi amor in sen.

Ol. Chiamare oltraggio i vezzi, La fervitù dilprezzi,

E' troppa crudeltà . Fil. Se fù da te negletto

Per deforme il mio aspetto, Gome vorrai pietà.

ol. Lesbia fû. Fil. Ben lo sò.
ol. Congiurata à miei danni,
Fil. Che il ver mi palesò.

Ol. Che ordigl'inganni.

Son

34

Fil. Son questo anello, e il ricusato foglio
D'un volubile amor segni ben chiari:
Onde risolvo, e voglio,
Che il nuovo Idolo tuo vegga ed impari,
Quanto seco oprar puoi,
E dall'offese mie gl'oltraggi suoi.

Oh. (da se) Ohimè non sò vedere Come possa già mai Ciò che à Lesbia donai?

Ciò che à Lesbia donai? Star di Filli in potere? Fil. Và pur altra ad ingannar; Ma più credula di mè.

Ma più credula di mè. Ed auvezzo à fimular Vanta à lei fincera fè?

Và &c.

#### SCENA SESTA.

Olindo folo.

De findo folo.

De findo folo.

De findo folo.

L'hora del mio Narale?

Quali fplendean allhor Iadi funeste?

Che di goder non m'è concesso almeno

Di vita un di sereno?

Lungi da queste arene,

Se il mio sido fervir premio non trova,

Partir dunque conviene.

Misero, ma che giova,

Se d'atre cure oppresso

Ove rivolgo il piè porto me stesso

Anderò dove di Marte.

Echo flebile risuona. E dove apre in ogni parte

Al morir le vie Bellona. Anderò &c. Ah ch'in vano il desio sempre fallace Brama tra l'armi ritrovar la pace.

#### SCENA SETTIMA.

Lesbia , & Olindo .

Les. P Resto datemi i regali, Ch' al mio merto siano eguali Se già Filli vinta fù . Quell'Amazone si brava, Che invincibil si vantava

Di Cupido è in servitù. Presto &c. Mà voi si mesto siete,

E al caro auviso ancor non rispondete? Ol. La tua vana follia In vece di contenti

Accresce al mio dolor nuovi alimenti. Quindi provar l'acerba pena, e ria Giustamente m'è dato,

Perche troppo infenfato Dalle promesse tue sperai conforte.

Lef. Signor già siete in porto, Raffrenate i sospiri .

Nell'amorofa giostra

Non v'è più da temer, già Filli è vostra, 01. Quella, che in terra miri

Effigie vilipefa

Potrà dell'error tuo chiaritti affatto. Lef. (lo racceglie) E' di Filli il ritratto,

E chi gettollo? Ol. Essa di sdegno accesa. Lef. E s'auvide effer suo? Ol. Superba, e folle. Ne men o udir mi volle .

Da i lacci spero
Del crudo arciero
Sottrarmi già.
Se il Ciel m'addita
Così gradita

La libertà

Lef. Vn cieco ancor vedria, Che Filli à ciò fi mosse Per mera gelossa

Credendo, che non fua l'Effigie fosse.

Da &c.

ol. Chi di questo m'accerta? Les. Io ne son, più che certa.

Tanto saper vi basti. Ol Più volte m'ingannasti.

Les. Olindo, che direte, Se à casa vostra questa sera istessa.

Condurvela vedrete, Olindo, che direte? Ol. Così vana promessa

Certo à riso mi muove : Les. Ne vedrete le prove.

Auvertite à non fare Delle folite vostre in questo assare. Che se hora la sgarrate Non v'è poi più rimedio Ol·Io parto, Lef.

Andate .

#### SCENA OTTAVA.

Lesbia fola.

Pegare, e piangere Potete amanti Con vero amore; Ma non già frangere

Co voltri pianti Di donna il core. .. Pregare &c. Onde à far, che diventi Molle quanto ogni cera Rimedij più possenti

V'infegno, e la maniera. Sprezzateci

F uggiteci , Che all'hora v'ameremo

Amateci

Seguiteci

Che noi v'abborriremo. Sprezzateci &c. Che seza maggior briga, & altro affanno Se non destate amor farà mio danno. Di far lunga dimora A me più qui non lice, E già vicina è l'hora, Che Olindo sia nell'amor suo felice ? Frodi, inganni vi bramo Meco uniti all'impresa,e quà vi chiamo.

## SCENA NONA.

Filli, e Lesbia

Lef. E Coo Filli che vien Finge andar in Barbarie si inhumana, Di calpestar una beltà sourana ? E tu, Cielo, che fai ? I fulmini ove sono, e contro l'empio Non gl'auventi irritato à farne scempio? Fil. O Lesbia, sei pur dessa? Lef. Con la mia mano istessa

Vendicherò l'offeta 👵 Fil. Perche di sdegno accesa ? Les. Scufatemi Signora, Tanto son per la rabbia fuor di mè, Che non vi posso ancora Dir la causa, e il perchè. / Fil. Via sù quietati, parla.

Lef. Chi vorrà comportarla? Fil. Finiscila. Les. Quì in terra hò ritrovata Cosi mal concia questa Effigie vostra.

Fil Miai come effer puote? Lef.E' certo. Fil. Mostra.

Les. Olindo l'haverà sì mal trattata Sol per farvi dispetto. Fil. (da fe) Incauta mi credea, che d'altra-

fosfe, Onde grand'ira mi si accese in petto .

I ef. E starete alle mosse,

Mentre tanto ci và del vostro honore?

Fil. Attonita rimango, E le perdite mie sospiro, e piango. Lef. Anzi che fra poche hore

Saran con l'altra amante Le sue nozze concluse.

Fil. Troppo Olindo incostante! O speranze deluse!

V n fol momento Il mio contento Dona, ed invola? Da duol trafitto

> Vn core afflitto Chi mai confola ?

Les. Vn boccon così duro Da roder le trovai.

Vn &c. da ∫e

Ch'

Ch' à inghiottirlo sicuro Haurà di molti guai. Fil. Hor, Lesbia, che ti pare?

Lef. Dal vedervi turbata

Parmi che machiniate un grand'affare? Fil. Son da un empio ingannata. Les. Che vorresse in sostanza? (ranza. Fil. Le sue nozze stubar. Les. Non c'è spe-

Fil. Hor così m'abbandoni,

E sprezzi in me la concepita sede? Se poteron già mai preghiere, e doni Volger ti piaccia à mio savore il piede. Les. Vna sol cosa vi saria per dirla; Fil. Io bramerei d'udirla.

Lef. Che voi meco hor veniste. Fil. E à qual

effetto ? ~ - - Ove condur mi vuoi ?

Lest Lo saperete per la via dopoi. Vn estro selica io vi prometto. Hor via presso vestitevi; E al meglio che potete ricopritevi, Che nessun ci vedrà,

Poichè la notte è già • Fil. Eccomi prota O Amore à che mi porti! Lef. Così spesso ci cascano i più accorti •

#### SCENA DECIMA.

Cafa di Olindo, di notte con lumi .

D Vnque ancor mi lusingate,
O fallaci miei pensieri?
Vana è ogn'opra, ne pensate,
Che vi creda, e che più speri.
Dunque &c.
Per

res

Per mio duolo infinito Sempre è invan riuscito Quanto Lesbia hà promesso.

### SCENA VNDECIMAI

Lesbia con una gran lanterna probibita , ma chiusa; & Olindo .

Les. E Che direte adesso?

Eccovigià la vostra Filli. ol. E

Les. In strada. Ol. Via sù presto falla entra-Non senti come piove? (re.

Les. Lasciatela bagnare.
Poco importa. Ol. Ti par convenienza?

Les. Habbiate pazienza.

Prima saper convien tutta la trama.

Et è, ch'ella pretende Sol le nozze sturbar con l'altra Dama.

Et io perciò da un Mago Oltramontano Hò promesso condurla, quale intende, Ma non parla Italiano

Ol. E per questo? Lef. Belbello.

Voi finger vi dovete d'esser quello :

Ol. E quando mai una tal lingua appress?

ol. E quando mai una tal lingua appren? Les. Io le hò detto ester stata in quei paesi.

Ditele pur spropositi, che io, Glie l'anderò spiegando à modo mio. Ol. Forse no mi conosce ella ? Les O sicuro,

E perciò farla entrar voglio allo fcuro. Smorzate i lumi. Io vado ad introdurla. Vuol effer certo una galante burla. Parte Leibia, & Olindo smorza illume.

ol. Qual strano evento è questo?

Par

# SCENA VLTIMA.

Filli coperta con un panno bianco, bagnata, che fubito lo depone. Lesbia, & Olindo.

Lef. Q Vi, Signor Mago, è la Signora...

Vi Gracel Salamelecca

Les. Vuol dir, che vi saluta,

E dà la ben venuta.

Dite i vostri disegni.

Fil. Vengo da fieri sdegni

E gelosia costretta

A chieder d'un ingrato

Glustissima vendetta;

Il qual, se ben d'amarmi hà dimostrato.

Per me più non sospira;

E'd'altra Dama hor alle nozze afpira .

l. Auvertite. Lesbia gli da un spintone.

ef. Parlate ferlingotto In mal hora Ol. Lieben vuerlich utotto

lef. Dice, che promettiate,

Quando una gratia tal desideriate Di poi pigliarvi per marito Olindo:

Tanto, ò Signora, ha detto.

Fil. Et io ciò vi prometto.

2. Diechre haud . Lef. Ne vuole qualche fegna.

Fil. Ecco la destra împegno.

W. Io di ciò mi contento.

Mentre si danno la mano, Lesbia apre la lanterna, e si vedono insteme.

Fil. E come ? Lef. Già ambedui Otteneste l'intento . Fil. Incauta benche fui,

Pur m'è caro l'inganno. ol. Ogni pena, ogni affanno

Da così lieto fine al cor s'invola.

Lef. Dottrina è questa della nostra scola. Ma, Signora, bel bello, Intendiamoci bene , Se à lui date la mano , è mio l'anello. Ol. Premio maggiore all'opra tua convient.

Filli, & Olindo .

a due. D' Amor nel Regna Sdegno, co' Sdegno Si vince ogn' hor, E in darno spera Beltà fevera Sottrarne il cor :

D'Amor &c







# IL PASTOR

FINTO

MELODRAMMA

SECONDO

# PERSONAGGI.

Lucinda creduta Pastofella Di nome Irene.

Artemia sua Nutrice. Credutale Madre.

Eurillo Pastore. Di nome Olmiro, e Gentilhuomo.

Perotto suo servo da Cacciatore.

La Scena si finge nelle Campagne dell' Adria, dove scorre la Brenta.

# ATTO PRIMO.

#### SCENA PRIMA.

Lucinda fola .

E Cco forge in Ciel l' Aurora, Et à Flora Ricco fà di perle il grembo. Al fuo placido fulgore Ogni fiore

Di rugiade accoglie un nembo. Ecco &c.

Ma tu sola alle pene
Sorgi, ò Lucinda, in così lieto giorno
Di nuova luce adorno;
Perche Olmiro il tuo bene
(sorgina all'alma il riposo.
E pure, ò Stelle, ò Dei,
Vinta dallo stupor de vaghi rai,
Allhor gl'affetti miei
Palesar non osa:
Dira, ò Cossiri almen

Dite, ò sospiri, almen Gl'affanni del mio sen, Se il labro tace

E tu l'interno ardor Fà noto del mio cor, Sguardo loquace.

Dite &c.

Ma che vaneggio, oh Dio, Mentre hor non è fra queste Solitarie foreste, E forse anche deride il pianto mio? Alma, che serba ed un'Amante fede L'hà sepre al cor, beche sia lugi il piede.

#### SCENA SECONDA.

Artemia , e Lucinda .

Art. L Veinda ben levata,
E perche si follecita stamane?
Forse à far la bucata,
O ad impastare il pane?
Ma taci, e non assondi?
E sò ben io perche.
Olmiro siglia mia non sa per te.
Più volte te l'hò detto,
E tu par che lo faccia à mio dispetto.
Luc. Per divertimi un poco,
\* All'apparir de matutini albori,
Tra l'herbette, e tra siori
Io venni in questo loco.
Voi sempre v'alterate

Ne sò con chi l'habbiate ?

Ant. Non vorrei che mi stimassi
Così ciega da dovero
Che bisogno habbia d'occhi

Che bisogno habbia d'occhiale.
Ben conosco il pan da sassi,
Scieglier so dal bianco il nero,
E distinguo il ben dal male.

Luc. Ma poi quando in estetto
Assermassi verace
La mia siamma racchiusa,
Et il vostro sospetto
Douresti darvi pace;

Degna sarej di scusa, Se il più vago di lui l'Adria non hà. Art. Pur troppo è verità. (da se)

Che nel solo mirarlo Sentij ringiovenirmi (a lei) Io più non a

parlo. Da i lacci d'Amore

Procuri lo scampo

Chi libero hà il piede. E' folle quel core,

Che armato nel campo
Di vincerlo crede Da &c

SCENA TERZA.
Artemia sola,

De fiquanto ho compassione,
Povera siglia, all'amor tuo cossate;
Non per sola cagione, (ec;
Che viva anch'io del vago Olmiro amama il resto dir per hora non le deggio;
Che faria forse peggio.
Hor per condurre a fine il mio disegno,

Se manca giouentù supplisca ingegno.
Venite, ò nastri,

Belletti, e impiastri A darmi aita, Affetti finga,

Vezzo, e lufinga Beltà fi anita. Venite &c.

Ecco nuova brigata; Onde per non faper che gente fia Batto la ritirata; Potendo esse frà loro qualche spia.

48 SCENA QUARTA.

Olmiro da Paffere , col nome d' Eurillo , e Perotto da Cacciatore con un Archibugio, il quale appena comparso parte, come prendendo la mira .

Are felve, Amati horrori, Solo qui viver defio. Delle belve

Trà i rigori Pace haver spera il cor mio .

Care &c. Povera pastorella Veduta già su questa amena riva Semplice nel vestir quanto più bella

Di libertà mi priva;

Ma ciò non sia stupore. I cuori impiaga, ed è pur nudo Amore Il mio servo era meco; hor dove sei ?

Quando rispondi , e quando ? Per. (di dentro ) Zitto, che stò cacciando

Pur al fin l'ho ammazzato . ( spara ) (fuori) Quanto fon nella caccia sfortunato

Eu. Sarà qualche bell'opra Delle solite tue .

Per. Cresi uccidere un lepre, & era un Bue. Eu. Auvertische il padron non ti discopra Duque partiamo. Per. Prima d'andar via

Signor laper vorrei per cortena, Se pur giusta vi pare Questa domanda mia, A che effetto veniamo tutto il giorno

Con scusa di cacciare A queste selve intorno Da paese lontano?

E poi si torna con le mosche in mano. Non saria meglio lavoro, Come fanno certi amici,

Trattenersi a sbaraglino. Tu li senti fra di loro

Contrastar come nemici, E non giocano un quatrino.

Non &c.

O pur se havete fretta Per disbrigarvi presto Giocate alla Bassetta .

Et inuitate a prime carte il resto. Eu. Di vaga Ninfa i pregi in queste arene

Vidi, e m'innamorai E non spero già mai

Sciorre di servitù l'aspre catene . Per. Signor Eurillo mio per dirvi il vero, Già che cangiar vi piace habiti e nome, Io non intendo come

Vi sia venuto in testa un tal pensiero. E assai stupir mi fate,

Ch'essendo voi Signor ricco e galante, Cotanto v'abbassiate

A diventar d'una Pastora amante:

Eu. La Ninfa è troppo bella, Et io seguo il dessin della mia stella.

Clitia sono a si bel Sole; Son farfalla al vago lume, Salamandra nell'ardor . Se infelice Amor mi vuole Volontieri ardo le piume ; Tra le fiamme esulto ancor.

Clitia &c. Ecco la bella del mio cor tiranna, Che verso noi s'invia

50 E della fua capanna Prende appunto la via; Deh quanto è in volto vaga! Come lampeggia il balenar del ciglio! Tu dell' occulta mia Penofithma piaga Le fà noto il periglio; (tro. Mentre l'ingegno è in te si vivo,e scal-Per. Andate pure, e non penfate ad altro. SCENA QVINTA. Lucinda, e Perotto da parte . Luc. V Vole amore la costanza.
Il disprezzo vuol vendetta. Infelice, e che farò? M'alimenta la speranza La ragion lo îdegno affretta. Ove volgermi non sò. Vuole &c. Per. Vedo che il mio Padrone Se le vuol bene hà molto be ragione. Luc. A che dunque allettarmi Ingrato Olmiro, e poi Della vista privarmi De vaghi lumi tuci ? Per. Mentre fra i denti parla, E dice fra di le Pensosa un sò che; Io col parlare non vorrei tediarla . Luc. Ma forse mi lasciasti. Forse m'abbandonasti Come vil pastorella, Quando mi pregiarei d'esserti ancella. Per. Voglio proprio accostarmi, (mi. Che a proposito il tempo esser già par-Così tenera, e fresca

Vi guardi il Ciel, Signora, e il-ben v

accresca.

Luc. Il simile anche a te ; Ma che brami da me ?

Per. Io? non altro, in coscienza,

Che farvi riverenza .

Luc. Forfe qui nuovo giungilio non ti vidi Pascer gl'armenti tuoi Qui dell'Adria ne lidi .

Per. Sappiate, che un Signore Mezzo tra gentilhuomo, e tra pastore Mi manda qui da voi.

Luc. Eda che far! Per. Per una certa cofa Che non ardisce dirvi da se stesso.

In conclusione vi vorria per Sposa.

Luc. Togliti a me d'appresso.

E dove mai la tua follia ti mena? Per. Sò che l'ambasciator non porta pena.

Luc. A sdegni ad ire Sì vano ardire

Mi sueglia il petto, M'accende il cor ..

D'opra si ria-Il premio sia Restar oggetto Del mio furor SCENA SESTA. Perette folo .

A &c.

'Hauer questa risposta io già pensa-Poiche certi Zerbini (va. Credon di fare una comparsa braua Senza spender quatrini; Ma le donne hoggidisc'hanno cervello S'attaccano al corrivo, e non al bello. V'è tal'uno al mio paese,

Che la sciala all'altrui spese, Et è grato alle persone.

Sin

Sin che dura il vago viso
Si può sare da Narciso;
Poi finisce nel barone.
Hor pensiamo fra tanto
Qualche nuovo partito;
Troviamo altra occasione
Per riportar di buon mezzano il vanto:
Acciò resti servito
Olmiro, o pur Eurillo, il mio padrone.
Altrimente dirà, che sò stordito.

SETTIM A.

Art. V Edendo in questo giorno
Alla capanna mia
Tanti moschoni raggirarsi attorno;
Mi danno a sospettare
Di qualche mal affare;
E m'apportan sospetto, e gelosia;
Ma farà mio pensero
Con inventioni, e motti
Di chiarirmi del vero;
E cavargli di bocca i passerotti.
Zi zi, quel giovinetto; eh che si bada;
Perche states i fermo, e penseroso?
Non haureste smarrita già la strada?
Per. Sono un huomo, per dirla curioso;
E mentre hebbi fortuna

Di qui ritrovar una Quale voi siete giouine, e cortese Vorrei qualche notitia del paese, Perche arrivo novizio in questo loco. Art. Certo a genio mi và costui non poco. Per. Il dirmi giovinetto (da see Parmi che indicio se

Parmi che inditio sia Di singolare assetto.

SCENA

Diffi

Art. Diffi il vero; ma poi Mi rispondeste voi Con egual cortessa. Per. Certo è, che per la via, Se ad un parlar volete, Che il nome non sapete Voi chiamerete quello.

Bel Zitel, bel Zitello.

Art. Dire ad uno che sia vecchio
Dir all'altro che sia brutto
Qui nell'Adria, e da per tutto

Non sû mai bona creanza.
Se mi guardo nello specchio,
E mi vedo incanutita
Non ne resto sbigottita.

Non ne resto sbigottita. Che di Cipto hoggi la polye Ogni dubbio mi rilolye;

Mentre serve per usanza. Dire &c.

Per. Non mi credeva mai che in queste

Fosse tanta bontà, (parti

E che fol le bon arti Regnassero fra noi nelle Città.

Regnassero fra noi nelle Città .

Art. Forse a qualche Signore
Servi di Cacciatore ?

Par Not ma ungo talbo con que

Fer. Nos ma vengo talhor con questi pan-Perstar con pace, e per suggir gl'inganni.

Nell'havere il cor fincero, E-mostra co i detti il vero Sida poco, o niun guadagno. Bravo è quei, che con asturie Con i motti, e con l'argutie Sà gabbar meglio il compagno. Nell'&c.

in vista. C 4 Et

54 Et è un lesto fantino.

Per.Questa è una volpe trista, E da sorbe un moschino.

Che importa! mostrerò volerle bene. Art. Fingerò per suo amor tormenti, o

pene.
Per. II nome vostro? Ar. Artemia, e vei?

Per. Perotto.

Peggio sarà per chi ci và di sotto.

Lucinda da parte, e detti discorrendo .

Luc. Tà con quel forestiero

Mia Madre discorrendo: Semplice è questa, ei di ceruel leggiero. Ciò che dichino appieno io no intendo.

Qualche nuovo frattato Per disporre il mio assetto Sarà per quel Signor che l'hà inviato; Ma non dà a nuouo amor luogo il mio

petto .

Perotto, & Artemia d'due.

Art. Mio caro. Per mia vaga.

Art. Io peno
Per: Io moto
) per tè.

Art. Nel feno ) la piaga

Per. Nel core ) la piaga

A due Amore mi fè mio &c.

Art. Vh smia figha c'ascolta. Và a fare i fatti tuoi.

Per. Tua figlia è quella? Art. Sì . Per. Vuò che fra noi

Meglio la discorriamo un altra volta.

SCENA NONA.

Lucinda, & Artemia.

Luc. Madre vi trovo hoggi
Si allegra, e spiritosa
In questi ameni poggi

In questi ameni poggi-Come se foste Sposa;

Onde me ne rallegro sommamente.

Art. Temo che m'habbia intefat. A dirti il Trattai cortesemente (vero Vn certo forassiero;

Ne credo, in ciò d'haver comesso errore. Lut. Nò nò; ma quel sentir, t'amo mio co-

Tu sei l'anima mia. (re. Parmi che fosse troppa cortesia.

Art. S'auvera il mio fospetto hor ti dirò, Et è un fatto assai bello in verità.

Sono mole'anni già ,
Che meco una Comedia recitè',
Doue facendo noi da innamorati
Dal genio trasportati (gios

Diceva l'uno all'altro, e questo, e peg-

Luc. Hor più chiaro m'auveggio, Che ingannar mi volete.

Che ingannar mi volete. Egli è giovine ancor, voi Vecchia siete. Art. Vecchia? Luc. Siete mia Madre.

Art. Impertinente.

Tu figlia mia? vero non è altrimente. S C E N A D E C I M A,

Lucinda fola.

V figlia mia? vero non è altrimente.
E tanto afcolto, oh Dio!
Prole dunque d'Artemia hor nó fon iot
Nò. Spirto generoso;
Che nell'alma prevale
Con impulso nascoso

Mag.

56
Maggior sepre additommi il mio natale;
Sol dell'Aquile la prole
Duò fifari a i rai del Sole.

Può fissari a i rai del Sole, E serbarvi immoto il ciglio.

E con volo più fublime
Trasportarsi all'alte cime
Resa immune dal periglio. Sol&co

Dunque riedi, o pensiero, A quel, che abbandonasti Più sublime serviero:

Più sublime sentiero; E dal presago Amor saper ti bassi Che non indarno aspiro

Alle nozze d'Olmiro . Nume arciero , conforto dell'alma:

La placida calma
Deh rendi al mio fen .

Eì che dono sì fere procelle

Fà che dopo sì fiere procelle Si plachin le stelle,

Erieda il seren. Nume &c..

Fine dell' Atto primo ..

# ATTO SECONDO.

SCENA PRIMA.

Eurillo folo.

S Pera pur, faraï felice:
Mi predice:
Lufingandomi la mente.
Ma il tenor d'un empio fato
Congiurate
Nol promette, e nol confente:
Spera &c.

Da si contrario affetto
Di timore, e di speme
Contrastato il mio petto,
Hor lieto esulta, hor si contrista, e geme;
Ma benche dubbia ancor sia la contesa,
Fora viltade abbandonar l'impresa.
Già col verace mio nome d'Olmiro.
In cittadine spoglie
Fei vedermi a la Bella;
Fu nuntio del mio cor più d'un sospiro;
Scoprirtentai l'acceso ardore, ed ella.
Nom mi sprezza, ne accoglie.
Nome ed habito singo hor di Passore,
Per esigere almeno.

Dall' offinato core.
Tributo di pietà, se non d'amore;.

Merti la palma Di nobil alma, Non è flupor: Se Giove il effo Dall'alte foglie Con vili spoglie Discele ancor.

Che &c.

Se in tante guile, e tante
Ei di Cigno, e di Toro,
Di Nube, o in pioggia d'oro
Cangiò forma e fembiante,
Effer come io douro negletto e vile
Prendendo per amor fpoglia fervile)
Onde di mia viltade
Gran fcufa è gran beltade
Ma il fervo, che lasciai (ra;
Con Lucinda a trattar non riede ancoOnde, Olmiro infelice, hor che farai
In si graue tormento?
La sua lunga dimora

Mostra incerto non solo ; (lor-Ma contrario l'evento ; Ed io resto a ragione in preda al duo-SCENA SECONDA.

Perotto, & Eurillo.

Enche ritorni firacco
A crovar il Padrone
Con le trombe nel facco.
E fenza conclusione:
Sa prò bene impicciarla.
Buone nove signor. Eu. Su presto parlai.
Dì, che sperar potrò?

Fer. M'abboccai. Eu. Con Lucinda ? Per..
Signor no.

Poco pratrico invero.
Chi sà fare, a poco, a poco

Discoprir deve il paese;

Al-

19

Altrimente, ò perde il gioco, O' l'impara a proprie spese.

Chi &c. Sol queste vecchiarelle Servono di mezzane a le Donzelle

E spello ancora è refa Vna loro imbasciata Nell'amorosa impresa

D'ogni dono più grata.

Bu. Approvo il tuo pensiero,

Nè intentato lasciar devi ogni assalto? Le mie parti esegnir so pronto anch'io, E vincer non dispero

Quel cor, benche di smalto,

E lo strano rigor dell'Idol mio.

E pur ch'io giunga a confeguir l'intéto, Dona affai, più prometti, e son cotento. SCENA TERZA.

Peretto felo . Ona affai, più prometti, e son contento .

Ch' io prometra, o questo sì 5 Ma ch'io doni, o questo no. Mi ricordo ancor, che un di Per servire un Signor tale Volsi far del liberale; Ma però quel che donai, Mentre all'hor non l'hebbi mai,

Come haverlo, più non sò. Ch'&c. Se in me ritrova renitenza intanto Gli dirò la ragione, ed il perchè; Se poi vorrà di generofo il vanto Mi dia denari, e lasci fare a mè . Quel che porta il paese

L'hò imparato a mie spese.

Etanto infegna quel proverbio apputo.

Che onnia per pecunia fatta funto.

SCENA QVARTA.

Lucinda fola . S E un alma accende: Con vivo ardore Gioifce, e ride Il Nume arciero. Me sola offende . E strali al core Vibra, e m'uccide Crudo, e fevero . Se & c. Deh qual empio destino, o ria sciagura, Qual timor, qual rispetto Mi negò palelar l'interna arfura, Olmiro, che per te racchiudo in petto; Allhor che nata mi credea fra queste; Si remote foreste ?: Ed hor che sei lontano Qui le perdite mie sospiro in vano . Del perduro mio theforo Piango fol la rimembranza . Ed ignota è al ben che adoro Questa mia ferma costanza. Del &c. Ma forse indarno, afflitto cor, sofpiri; E sospettar ben lice Della tua genitrice Effer fogni, e deliri ; Ne veraci quei detti Creder dourai mossi da insani affetti. Ella fen viene, e farà mio penfiero Di saperne l'intiero.

## SCENA QVINTA:

Artemia, e Lucinda . Emo perdere il cervello Se perduto ancor non l'hò : Hoggi vedo, e questo, e quello

Far da satrapo, e da scaltrò,

Che ier l'altro

Le braghette si calzò: Temo &c. uc. Se non m'inganno, parmi,

Vedervi sospirar, Madre, e perchè?

irs. Ardisci anche parlarmi, Fraichetta, mentre fai che l'ho con te?

Non bene asciutta ancora

Hai di latte la bocca,

Che vuoi far la dottora, E dar di naso doue non ti tocca :

uc. Se cosa alcuna hò detta,

Solo scherzar pretesi? hrt. Vuoi far la femplicetta .

E molto ben t'intesi ..

luc. Non ofo replicar, ma pur vorrei,

Che de'natali miei Voi mi diceste il netto.

n. Sì che figlia mi sei

A tuo marcio dispetto. S C E N A SESTA.

**S** Peranze fallaci Piaceri fugaci Sparite dal core.

Se già l'alma lufingafti. Deh cessate, e tanto basti

Per dar tregua al mio dolore? Speranze &c

Olmiro, oh Dio, la rimebranza almeno De tuoi lumi vezzosi

Se

Se mi toglie i ripoli,

Lasci libero il core entro il mio seno. Che in libertà gradita,

Fra le felve godrò passar la vita . Lascia pur, ch'a mio talento Serbi il cor libero, e il piè ..

Non mi rechin più tormento. La tua gratia, e la mia fè .

Lascia &c. SCENA SETTIMA.

Perotto, & Artemia . Arte Nontro fortunato

L Fù per me in queste garti... Per. Bella per arrivarti Hebbi a perder il fiato.

Non ti credea sì lesta.

Art. Son leggierardi gambere non di testa. Per Hor che alcun non ci fente Discorriamola meglio fra di noi.

'Art. Si, che dan più fastidio a certa gente I fatti d'altri, che non fanno i suoi .

Per. V'è qualchun, che s'impazzisce Ne capifce Come può scialar quel tale ...

E gli forma i conti addosso. Sino a un grosso,

Che può haver di capitale. V'è &c. Ma finalmente poi dopo qualch'anno

Si scopre la magagna, E di molti con danno, E colborsone in mano.

Si fente ester fuggito in Alemagna. O in luogo più lontano.

Art. Quì fra le donne ancor non mancan guai,

E c'è da dire assai,

Che brutta fia quella, Che questa fia bella, Ogn'hor fi contrasta.

Di fare l'amore

Con più d'un Pastore

A molte non batta. Che &c.

E la propria ragione ogn'un difende.

Per. Ma torniamo a trattar quelche c' im-

porta-,

Ch'ad un huom di faccende Anche di Maggio la giornata

Anche di Maggio la giornata è corta de Ars. Hor da me, che vorretti?

Per. Quello che poco fà mi promettesti In pegno del mio amore.

Ars. M'hai forse così debil di cervello? Per. Già diss, ch'il tuo bello

Penetrata m'havea l'anima, e'l core .

dri. Et io dico di novo,

Ch'a i denti mici meglio boccon non-

Per. Vn giuppocin tu sei fatto a mio dosso. Art. Questa carnuccia è tua. Per. Mà c'è

un po d'offo Art. Con la carne la giuta ancor ci vuole. Per. Hora non più parole.

Per: O cara mia Sposa.

dr. O dolce marito.

Per. Benche vecchia. Aris Benche lordo s

Att. Non è però cosa

Art. Che guasti l'accordo Che rompa il partito: Art. Hora che più s'aspetta.

O &c.

Ecco

64 Ecco la man; leviamoci di pene.

Per. Piano con tanta fretta .

Prima pensar conviene (me? A un altro parentato. Art. E quale, ohi-

Per. Bono ancora per te.

Art. Come a dir? Per. Se ti pare

Vn galante pastor vorria sposare (sto

La tua figlia Lucinda . Ar. A dirla, que. A fare in piedi in piedi è troppo presto. Questi estendo pastor, non fa. per lei

Perche nata è nell'Adria civilmente; Ne disgustar vorrei

Qualche Signor, che se le sa parente. Non s'accordan due giumenti

Fra di loro differenti Sotto il giogo dell'Arato.

Ne vedrai caval morello Con un falpo, od un stornello Accoppiars a un cocchio aurato:

Per. Non è dunque Lucinda a te figliola?

Art. Dirti non devo intorno a ciò parola.

Per. E quando questo fosse, ricco, e ancora.

Di nobili natali ?

Art. Quando fossero eguali,

Sarebbe fatto il parentado hor hora.

Per. Siamo dunque a bon fegno.

Art.La mano, e la parola, eccoti, in pegno. SCENA OTTAVA.

Perotto folo.

Plù giuditio ritrovai
Quì ne boschi, che fra noi
Nel trattare i parentati.
Alla peggio, e a tu mellhai

La si stringono, e di poi

Quan-

Quanti, ah, restano ingannati. Più &c.

Vn che appena sà scrivere Si spaccia per Dottore: Chi non hà pan da vivere D'essere un gran Signore: Ed altri al suo paese Conte, Duca, o Marchese,

Conte, Duca,o Marchese, Sin che alcuna a la fin casca al rumore.

Son fra le donne ancora Non differenti inganni ; Chi fà della Signora

Chi fà della Signora
Per allettare i gonzi, e i barbagianni;
Chi per bella apparir tinge le gote;
Chi dice haver poch'anni, e molta dote,
Della quale già mai

Il conto non si trova.
Ma lasciam questi guai,

Ma lasciam questi guai , E portiamo al Padron la bona nova .

S.CENANONA.

Eurillo folo.

Voglio amore, ò libertà. Che in sì dura fervitù, In cui l'alma auvinta fù Più resistere non sà. Voglio amore, ò libertà.

Speranza lufinghiera Mi muove, a ricercar l'amato oggetto: Se non hà cor di fiera

O di macigno il petto All'aspro mio dolor si

All'aspro mio dolor si placherà. Voglio amore, o libertà

Che se contraria sorte Vuol che viva alle pene s Pria d'incontrar la morte

Fran-

Frangerò le catene, Ed haver vinto Amor gloria farà. Voglio amore, o libertà. SCENA DECIMA. Lucinda da lon tano, & Eurillo .

Orrei lasciarti, E abbandonarti Memoria infausta del ben perduto. Ma se m'alletti

Se mi diletti

Tra miei pensieri non ti rifiuto . Vorrei &c.

Eu. Ecco Lucinda s'auvicina, oh Dio; Ma quell'ardor ch'è nel mio petto asco. Palefarle non ofo. Che dunque far degg'io? Sagace amor mi persuade intanto A farle noto il mio penar col canto.

### Aria con flauti.

O' dolci Aure, che spirate Deh fpiegate Al mio ben l'interno ardore: Per pietà, vi prego almeno, O accenderelo al fuo feno, O estinguetelo al mio core . Selve &c.

Luc. A sì teneri accenti Del gentil pastorello, ignoto affetto Si desta nel mio petto.

Eu. Se per pochi momenti Mie voci ad ascoltar fermò le piante Prova qualche follievo il core amante. Luc. S'altro amor ti contrasta,o mio pen-

In te ritorna homai:

Ch'Olmiro a defiar sei troppo altero. Zu. Aquila generosa , Di si bel Sol godo fiffarmi a i rai.

uc Se la lingua non ofa, O lumi, voi gl'affetti del mio seno

Palesategli almeno..

iu. Ma non parla? Luc. Egli tace? Eu. Ardir mio core.

Farò noto l'ardore. lu. Vaga Ninfa, un Pastor giúto pur hora Da lontano confine

Dell'ardir suo merta le scuse ancora.

uc. E donde è il tuo venir ? Eu. Dalle Latine

Sponde quà trassi il piede. .u. Odo, ch'ivi sua sede

Serbi d'Arcadia il fortunato stuolo.

Lu. Ma però dell'antica è un ombra folo. Da chiulo speco

Sentire un Eco Tal hor figode .

Ma ciò che fente Sà pur la mente,

Chiè inganno, e frode. Da &c. uc. Qual'è il tuo nome ? Eu. Eurillo, e la mia forte

Qui stabilir consido - - - Luc. Il Ciel volesse !

Es. Con la sida Consorte

luc. Dunque ella è teco ohimè . Eu. Qual' hor concesso

D'unir, bella, a me sia

Con tua destra gentil la destra mia .

Mio

r. Mio diletto Luc. Mia speranza Eu. Luc. M'amerai: Eu. T' ad orerò.

Il mi o affetto La co stanza Eu.

Leu. Mirer ai

Sì sì vedrò . Mio &c. Éu. In pegno di mia fè prendi il cor mio u. Bella. Eu.

Caro mio ben . Ti lascio.

d due. Addio.

Fine del secondo Atto.



# ATTO TERZO.

### SCENA PRIMA.

Lucinda Jola.

Mi di me più felice Si trovò nell'impero Del faretrato Arciero? Onde gloriar mi lice, Ch'io sola fra viventi, Ove certo è il penar, provi i contenti : Felice è il mio core Tra i lacci d'Amore, Ne brama di più . Baciar mi conviene Le dolci catene Felice &c. Di mia servitù. Dunque resti in oblio D'Olmiro ogni memoria; Ne sarà minor gloria Del faretrato Dio, Cancellar in me fteffa , Quella, che havea tenaceméte impressa. SCENA SECONDA Artemia, e Lucinda .

Art. E Come in un istante (spirit Cangiasti in lieta gioja i tuoi souc. Madre divenni amante.

411. E di chi? Luc. D'un Pastore. Art. Eh,
che deliri.

412. Libero il mio volere il Ciel mi dic.
Art. Dispor ciò non potrai senza di mè.
Luc. Che ci fareste adesso;

7 I

Forse meno ci pensi, e saper dei, Che non grido per niente.

Luc. Hor parlatemi dunque apertamente. Art. Intelo haurai più volte borbottarmi,

Che non sei figlia mia; non è così?

Luc. Per appunto ciò parmi, Se mal non mi ricordo, e in questo dì Ancora mel diceste;

Ma poi vi disdiceste.

Ars. Credi Lucinda mia che tanto fù : Tuo Padre è un gran Signore;

Onde pensa ben tù .

Se nauer puoi per marito un vil Pastore: SCENATERZA.

Lucinda sola.

T Vo Padre è un gran Signore
Onde pensa ben tu

Se haver può per marito un vil Pastore! E tanto ascolto, oh Dio?

Dunque, che far degg' io.

Nave fon da venti irati Combattuta in mar di pene , Chi lo fcampo additar può ?

Due nemici congiurati
Mi contraffano il mio bene;
Più resistere non sò. Nave &c.
Mà partita è mia madre, e vane sorse
Hora son le mie pene, e i miei tormenti;
Mentre più volte in così strani accenti

Collerica trascorse ; Onde il preso da lei noto sentiero Seguir mi giova a rintracciarne il vero :

#### SCENA QVARTA.

Per. I Ntendiamoci meglio, amata Sposa, Prima che l'imbasciata
Io porti al mio padrone;
Sei contental Art. Si pur, satto è ogni sosa;
Di, che Lucinda è seco già accasata;
E non manc'altro, che la conclusione.
Basta ch'alle tue mani
Consegni un bon presente
Solito farsi dalla nobil gente;
Che poi lo spattirem fra noi mezzani.

Che poi lo spartirem fra noi mez Giust'è, che in si bel gioco Noi ne godiamo ancor

Qualche partito.

Così ne patti il coco,

Mentre sente l'odor Si lecca il dito.

Giusto &c.

Por. Però, in quanto alla dote, Et a gl'acconci d'una ricca Dama, Ei contento fi chiama, Solo al mirar, che due vermiglie gote Natura in arricchir fatica, e fuda. Nel rimanente poi gli basta nuda.

Art. Dunque siamo d'accordo ?

Per Si; Ma d'un altra cosa hor mi scordaSon pur il gran balordo; (vo;
Art. O per dir meglio, il computista bravo?

Per. Sapere ancor vorrei. Art. Voltata versa altra parte.

Guarda che fretta?

Per. Con chi parli? Art. Non ve

Per. Con chi parli? Art. Non vedi che colà

Lucinda mia m'aspetta;
Qualche cosa da me, certo, vorrà.
Per non sentir più guai
Vado, perche nol finirebbe mai.
SCENA QVINTA.

Perotto solo.

H Or più alcun non potrà dire,
Che Perotto è uno stivale,
Se non prova d'esser cieco.
Se il padrone in auvenire
Non diventa liberale

Vuò che faldi i tonti meco. Hor &c.

Dunque altro a me non resta,

Se non fargli pales,

Che si ammanisca l'habito da festa, Alla Sposa la vesta,

Et a far delle spese; Ma che più mi trattengo, e che più parlo.

Si vada a ritrovarlo.
SCENA SESTA.

Lutinda fola.

PVr troppo è vero, ohimè, che quei ferbaDa Artemia aurei monili, (ti

Nel partirsi lasciati A me dal caro genitore in dono, Fanno chiaro apparir, che non da vili Pastori io nata sono. Hor dunque Eurillo mio restati in pace,

E credi i nostri assetti ombra sugace.

Mà come, oh Dio,

Porre in oblio

Mai ti potrò.
E in un istante
D'esserti amante
Mi scorderò?

Mà &c. Hu-

2

74
Humile pastorella
Ben potevate, ò Dei,
Farmi nascer ne boschi, ò d'altri ancella
Ch'ora d'Eurillo mio lieta farei.
Sorte crudel, pochi momenti soli
A me doni il mio Bene, e a me l'involi.

Quel pensier che mi tormenta Ad Olmiro s'incammina; Ma s'Eurillo mi rammenta

Nuove pene a me destina. Quel &c. SCENA SETTIMA.

Eurillo; e Lucinda ¿
L fuo Nume adorato,
Ecco torna costante

Eurillo il fortunato. Tu del mio core amante Gradifci, o bella, i voti, e premio fiæ Della costanza mia.

Deh tempra il dardo Amor Son troppe ad un fol cor

Son troppe ad un for c Più gioie ogn'hora • Fà ch'una volta almen La destra del mio Ben

Stringa, e poi mora. Deh &c.

Turba nel tuo bel viso
Della pace il sereno?
Ah con aspre punture
Lo stral che te seri piaga il mio seno.

Lo stral che te serì piaga il mio seno. Luc. Rivolto hoggi è il pensiero ad altre

cure. Eu.E come,oh Dio,sparito è in un mométo L'affetto che mostrasti?

Luc.D'haverti amato, Eurillo al fin mi pé-Ciò di saper ti basti. (to

Non

75

lu. Non ti chiedo, o bella, amore Benche pianga il mio dispregio; Ma ch'io t'ami non fdegnarti. Sol'di ciò contento è il core, H farà mio vanto egregio Senza speme l'adorarti. Non &c. Euc. Paftor gl'affetti tuoi poni in oblio, Che si giusto dolor compiango anch'io ..

SCENA OTTAVA Eurillo folo .

Onforto infruttuofo, Pietà troppo crudele, Velentra fiori ascoso

Tu rendi ingrata a chi servi fedele ?.

Dal lido de contenti Con dolce aura di spene

Sciolgo la prora, e fra tempeste, e venti Mi lasei abbandonato in mar di pene Ma troppo ardito fui spiegare il volo Co i vanni del pensiero:

A sublime sentiero,

E son del mio cader la colpa io solo. Ale chi più ardisce, e al Ciel più s'auvi-Prova sepre maggior la sua ruina. (cina: Si sì vi fuggo ò selve,

Chetra macigni, ebelve:

Invan fi cerca amor. Da te spoglia mendace Sperar gioia verace

Fù vanità del cor. Sì &co-SCENA NONA.

Perotto, & Eurillo .

Per. O'Ignore, allegramente; J'Il negotio và bene, e bene affai .. Con la vecchia parlai,

Billa

76
Ella cadde al rumore immantinente.
Signore, allegramente.

Es. Taci folto, e t'invola al mio cospetto. Per. Ecco la bona mancia, che ne aspetto.

O va, stenta in qualche offitior Pover huomo, per cercare Al padrone d'esfer grato. Dopo fatto il tuo servicio, Eti credi esfergli in gratia.

Eti credi estergli in gratia, Ti succede una disgratia, E ti vedi licentiare Senza colpa, ne peccato.

Senza colpa, ne peccato. O &c. Eu. Io ti credea nell'operar più scaltro. Per. Voi havete ragione; io non dic'altro.

Eu. Ma pur dove fondasti. Così vana speranza?

Per. Replicare al padrone Non è Bona creanza,

Che in collera porria giocar bastone:
Solo saper vi basti,

Ch'ella non è pastora; Ma una nobil Signora,

E fù per vostra Sposa à me promessa : Eu.Comes Lucindas Per. Sì, Lucinda stessa.

Eu. Quanto giocondi, e cari

Sono i tui detti a me, servo gradito. Per.Fate troppe accoglieze ad un mio pari,

Che per altro è stordito.

Eu. Riedi al cor speme gradita;
Ma sospendi un sol momento
D'apportar si lieta sotte;
Acciò, dandomi la vita;
L'improviso mio contento;
Non ritorai a darmi morte.
Riedi & co-

Vuol

77

Yuol però la prudenza, Che meglio il tutto in altra parte intéda. Per. Sempre ci vuol pazienza Con chi folo a da fare una faccenda.

SCENA DECIMA.

Lucinda fola.

I à di lasciarti, Eurillo, astretta io sono
Da contraria fortuna,
E mentre sì diversa

Noi fortimmo la cuna ; Mà fe pur t'abbandono,

Detestando la sorte a te perversa, Resterà nel mio petro

La tua memoria è un innocente affetto

Sù l'ali d'un sospiro

Ecco a te viene, Olmiro, Il core à volo. Riedi, deh riedi homai,

E con tuoi vaghi rai Discaccia il duolo.

SCENA VNDECIMA ...

Secoate viene, Olmiro,

Il cuore à volo . Eu. Ed'Eurillo infelice O bella che sarà .

Lu. Vn echo lufinghiera Ciò per lui forfe dice Io le rifpondo. Spera, Che un dì forfe felice Anch'egli goderà

Eu. (fuori)L'antico amor nella fua mente imprefio

Serba Lucinda ancora ;

Fug-

Fugge, e siegue me stesso : Ed Ölmiro, ed Eurillo il cor l'adora. Luc. Ma, che rimiro, oh Dei!

Il deluso Pastore Vdì forse fin hora i detti miei. Dell'afflitto fuo core,

Già che un empio deffino Lo privò d'ogni spene

Vedrò col canto raddolcir le pene. Eu. Meglio i detti udirò più da vicino .. Aria con flauti.

Luc. Caro Eurillo, a i lumi tuoi Tergi il pianto, e far lo puoi, Che se peni, io peno ancor Se fra noi sorte fatale

Tanto vario fe il natale Siamo equali nel dolor. Caro &c. Eu. Troppo severa ad incolpar la sorte

Deh lascia, o bella homai;

Che tuo fedel conforte ComeOlmiro, ed Eurillo al fin m'haurai Luc. Pensi forse, o Pastor, che à me diletti

La tua vana lufinga 🐫 Eu. Son veraci i miei detti, a

Ne sospettar ch'io singa ... Quell'Olmiro fon io, che del tuo volto Nel mirar la belta, la gratia, i modi: Fra più tenaci nodi

Restai di servitù fra lacci involto. Ti vidi, e t'adorai.

Ma perche non stimai

Di trovar nel tuo petto eguale ardore Hor mi fingo Pastore .

Luc. Dunque dour per giudicarti eguale Dar fede a i detti tuoi?

SCE.

SCENA DVODECIMA. Perotto con gl'habiti Civili di Olmiro e detti .

Per. Cco per tal segnale Questi,o Signora, số gl'habiti suoi. Luc. Ah, che ben gli rauviso,

E all'hor restaro alla memoria impressi. Sì che fono l'istessi

I pregi del tuo viso. E perche cieco è Amore

L'occhio nol vide, e lo conobbe il core . Ess. Bramar che val ragione,

In ciò, che il Ciel dispone

A noi viventi.

Che solo a i sommi Dei Son de nostri himenei Noti gl'eventi.

Bramar, Sec. Luc. Mentre si lieto fine hoggi comparte Ogni trascorso error testi in oblio.

SCENA VLTIMA.

Artemia, e detti . Ancava folo, ch'io M Facessi in questo loco la mía par Questa non m'è altrimente Figlia, come fin hora

Hà creduto la gente; Ma una nobil Signora

Lasciata à mè dal Padre suo bambina, Mentre fuggir dovea per caso strano,

In paese lontano Dalla Città vicina .

Hoggi ritorna, e se non mi credete Da lui stesso il saprete .

Di più saper conviene,

Che non Lucinda, ma si chiama Irene.

Eu. Ad un nobil desio

Effer meta dovea fublime oggetto . Luc. Destar non si potea nel petto mio Se non egual corrispondente affetto.

Eurillo, e Lucinda à due . Lieto fine ecco c'invita

Alle gioie, & a i contenti.

Che ben spesso anch'è gradita La memoria de tormenti. Lieto &c Art. Ma in publico, a sposarci è tempo ade

Come havete promesso, Molto illustre Signor Perotto miò .

E fol questo desio. Per. Pian piano, con i titoli .

Non vorria ch'ancor noi,

Come altri, ci rendessimo ridicoli . Art. Via dirò come vuoi .

Per. Dammi il tù, dimmi merlotto, Se non vuoi dirmi Perotto,

Che non stò su questi punti. Ne son tanto bell'humore .

Come certo Signorotto Che si picca, se i Congiunti

Non gli danno del Signore. Dammi &c.

Art. Salti da palo in frasche. Per. E che voi Arr. Quanto già mi dicesti, (ref E lo sai molto bene .

Sù levami di pene;

Già che sì bella coppia il Ciel ci fece .

Per. E cinque, e cinque a diece.

Per- Sentij dir una volta, che in latino Si chiamò Offe la bocca;

Hora per mio destino,

Altro non trovo in testocca, e ritocca. M. Pazienza se mi sbaglio. Toccata è a me la giunta, a te un bon taer. Hò gusto, che tu sia di bona pasta Per non trovarmi qualche volta in guai. ire. Ma te una cosa guasta. er. Qual è ? Art. Che sei un pò vecchio. er.Bisogna, che tu mai

Non tī guardi allo specchio. irs. Per non poter far altro,

A noi specchio sarà l'uno dell'altro luc. Si lieta, e felice

E' l'alma che folo Mi basta così. Bramar più non lice, Ch'ogn'ombra di duolo

Dal seno spari. .Ti cedo o bella hai vinto 🞳

A due .

E il nome s'udirà d'un Pastor finto

INE: F



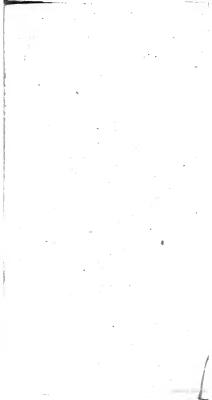

### CHIPVO' S'INGEGNI MELODRAMMA

T E R Z O.

A' QVATTRO.



### PERSONAGGI,

Clori Dama.

Sofronia sua Madre Vecchia.

Fileno Giovane.

Giroldo suo Padre Vecchio.

MVTATIONI DI SCENE.

Strada.

Casa di Clori.

Cortile.

# ATTO PRIMO

Strada .

Clori, e Sofronia con babiti da ufcir di Cafa vien fuori prima Clori con passo spedito, e poi Sofronia asfaricata.

Sof. Questo and at the fermine quando & Questo and at tanto girando Mi par giusto una pazzia.

Hoggi ancora mi c'hai colta,
Se ci provi un altra volta.
Non ci casco in fede mia.

Quando & e.

Pare, che andiamo apposta;
O'corriamo la posta.
Clori quest'humor tuo parmi un gra viClo. Forse non vi souvien, che il Signor FiM'impose l'esercizio (sico
Per tema, ch'egli havea, ch'io dessi in
tisco?

Onde non sò veder con chi l'habbiate? sof. E' la folita scusa d'hoggi giorno, Che per andare le ragazze attorno

Si fingono oppilate ... Clo. In casa si nasconda

Chi non può comparire Frà le Dame legiadre.

Sof. Dunque dourò fossire, Che in tal modo,ò fraschetta,tù rispoda

A' Sofronia tua Madre ?

E 2

Ri-

Ricordarvi di quel che ancora voi In gioventù faceste? Sof: Pur troppo è vero . Hor già che cos Non slongar tanti i passi Và più modestase porta gl'occhi bassi. Glo. Filen, caro ove sei? Tù meta à i desir miei Sei reso ogn'hor . Mà che vaneggio, oh Dio, Se à tè quest; amor mio Filen &c. E' ignoto ancor . . Sof. A cafa giunte siamo. Clori sù presto, Ch. Ecco vi sieguo . Sof Entriamo. SCENA SECONDA.

Clori, Fileno, e Sofronia di dentro.

Clori, Fileno, e Sofronia di dentro.

Himò riedo alle pene;

Mà venirne il mio bene

Ma venirne il mio bene
Da questa parte so miro; il suo sembiante
La sua beltade è remora alle piance.

Libertà cara, e gradita
Chi t'acquista oh quanto gode,
Chi ti perde ahi quanto pena?
Nel sentiero della vita
Nel sentiero della vita

Chi seguace è della frode Spera invan gioja serena • Libertà &c-

Mà più crudo, e fevero, Tiranno del piacere, è il Nume Arciero. Clo. Hor nuova inuentione Industre amor dispone un guante.)

Industre amor dispone un guante.

Per trattenerlo asquanto. (Si lascia cadere
Fil. Signora, ecco un suo guanto.

Clo. Cadde à met Fil. Certo à lei. Sof Clori,
Non ti spedisci mai; (che faif

Ch e

lo. Che fretta havete, oh Dio. (a Sofronia. Hora vedrò se è mio. a Fileno finge di ceril. Non m'ingannai del certo. care.)
lo. Fileno il vostro merto,
A cortessa congiunto

Mi alletto mi fe schiava in un sol punto.

of. E acor no veghi? Cl. Hor hora a Sosson.

A Filen. E solle dir si può chi no v'adora.

il. Vn parlar si gentile Giunge al core improviso

Mentre nel merto mio basso, & humile

Tai preginon ravuiso.

La lingua discioglie

Loquace l'affetto.

Modestia ritoglie

L'ardire al mio petto. La &c.

SCENATERZA Sofronia fuori e detti.

Sof. C HE cosa la trattiene Voglio al fine chiarirmi. Oh be-

ne, oh bene.

E che fai qui ciarliera? Clo. Vn guanto, che per via caduto m'era

A rendermi Fileno era qui giunto ...
Fil. Eccolo per appunto.

Glo. E ogni dover volea, che I ringratiassi

Degl'impiegati passi.

Sof. Non ti mancan mai scuse, entra in bon
Fil. Nol-volete ò Signora i hora.

Gor. No che d'affetto in segno

Questo sarà della mia destrra un pegno-

SCENA QVARTA.

A LLA palma Di quest'alma

Trop-

Troppo aspiri, è folle amore.

Non l'intendi,

Se pretendi

Debbellare il mio valore Alla&c. S C E N A Q U I N T A.

Giroldo, e Fileno.

More! Bravo in verò I Hor quefti sono

I tui studi, Fileno, e la tua brama? Hor dimmi dunque, che Pitina, ò Dama T'hà fatto un si bel dono?

Fil. A caso per la via lo ritrovai.

Gir. E perche così intento

Contemplando lo stai !
Fil. Miravo la sua gala,e

Fil. Miravo la sua gala, e l'ornamento ... Padre, mi creda, io gli fò noto il vero..

Gir. Oh che scusa galante, oh bel pensiero, D'entrar in Senato

A far le tue parti.
Ancor non ti tocca.

Se appena sei nato

E sento puzzarti

Di latte la bocca D'entrar &c.
L'amoroso trassullo

Non è scherzo da frasca. Ne mestier da fanciullo. Spesso qualche borasca Si prova in questo mare;

Onde non c'entri chi non sà notare ?-Hoggidì credimi, o figlio, Non ve alcuno, che l'intenda!

Non ve alcuno, che l'intenda : Ci vuol gente da configlio Per far ben questa faccenda . Hoggi &c.

Bil. Signore ogni sospetto

Va.

Vada lungi dal petto,
Che di Clori un tal fregio è certamente.
Gir-Di Clorron questo è peggio, e come il
Manigoldo, infolente.
(sai è
Fil. Di sua casa all'ingresso

Caderglielo mirai.

Riporterollo à lei medema adesso.

Gir. No; nò; pensiero mio. Sarà di far che l'habbia,

Dallo à me;ne ti préder altro impiccio, Fil. Eccolo, Gir. Questo è certo un lor pa-Perche mi pigli rabbia; (sticcio,

Ma per tormi ogni tedio

Ci troverò ben io tosto il rimedio. S C E N A S E S T A.

Fileno folo.

I furie a un tal eccesso
Il genitor chi muova!

Più rifletto in me stesso Più consusta la mente ogn'hor si trova !' D'una Dama i favor se rali sono

Altri li prenda pur, ch'jo gle li dono.

Ch'esser possa gelosia

De fuoi sdegni il vero fine L'alma credere non sà.

Confervar fiamma si ria Non può mai canuto crine Sotto il gielo dell'età . . . Chi &c.

SCENA SETTIMA.

Sofronia spogliandosi, e Clori

OL tuo disubidir, sai che cosè!

Mi sai venir prorito

Di ripigliar marito.

Mc-

88.
Clo. Meglio certo faresti a darlo a mck

Sof. Oh garbati confieli?
Clo. Trovar poi chi vi pigli.
Sof. Pagheria qualche foldo.

Quel garbato Signore Nominato Giroldo

Nominato Giroldo. Clo Del mio caro Fileno è il genitore. (dasse Sof: Questi di notte, e giorno,

Solo per amor mio ronda qui intorno ..

E allhora che direfte?

Clo. Che bellissima coppia voi sareste.
Sof. Tu mi dileggi di,
Frasca, ne sai perche!

Esser ben può, che un dì, La faccia in barba a tè.

La faccia in barba a tè. Tu & ca La Donna à far bucato E buona fin, che non li scappa il fiatos

Cho. Oh, mia Madre, è buffato. L'uscio, che stà nella maestra via.

Sof. Hora vedrò chi fia. SCENA OTTAVA... Clori fola.

A H perche si rio veleno.
Entro il mileto mio feno.
Infillò d'Amore il relo?
Spero sì, che forfe un giorno.
Splenderà diraggi adorno.
Per bearmi il Dio di Delo.
S C E N A N O N A.

Sof Son rovinata, ohime;

Mitrovo in grand'intrico.

Tremo da capo a piè.

Ptesto dami il mio vezzose il pappasico.

Clo. Che vi sara di nuovo. Ecco ogni cosa.

Cre-

Sof. Credo d'effer già Sposa. clo. Sposa / ah, mi fate ridere. Sof. Sempre mi vuoi deridere.

Quel Signor, che ti diffi è giù alla porta . clo. E per questo, che importa ? (traria sof. Chi importa? Tu mi fosti ogn'hor con-

Vuoi, ch'egli venga quì per mutar aria ? Sofronia per la fretta fi mette ogni cofa al rove[cio.

Vedi un poco, Presso a poco,

Quanto io stia pulita, e netta?

E se il riso Del mio viso

Chi lo mira à i baci alletta!

Vedi &co-Clo. Secondo il mio confeglio Non portet fra meglio

Sof-I galani i la veste i Clo. Vi trova appunto accócia per le feste. SCENA DECIMA.

Gireldo, Sofronia, e Clori. I questo mio sosospetto (Gire da se

DI quetto mio totolpetto (vir. un jumofrando il guanto.)
Parlar no vuò fin che no scupra il netto.
Lo nasconde. Mi perdoniu, Signore,

S'hora le incommodai.

Sof. Lei ci fà troppo honore, Ne il fuo venir può conturbarci mai Che comanda? Gir. Sol dirvi una parola.

Fate un pò ritirar vostra figliola.

Sof. Di potervi servir stimo mio vanto.

A Clori io vado, e voi sedete intanto.

Siroldo si pone a sedere, e di li a poco radormenta sconsiamente, ronfando.

Que-

Clo. Questo vostro marito è molto vecchio Sof. Taci liguaccia, e prédi quello specchio Clo. Ciò vi mancava adesso. (presso Sof. Non ci vedo Cio. Lo sò. Sof. Fallo dap. Del biondo mio crine Asperso di brine E' il vago tesoro. Mà bella ancor fono. Se argento à lei dono In cambio dell'oro. Del &c Et acciò nel mio labro Torni l'oftro primiero, E l'acceso cinabro Sarà ogn'hor mio pensiero. (Si sfregola Clo. Nel agone amorofo. Oh che bravo foldato E' questo vostro sposo, Che giunto qui s'è tofto addormentato Sof. Col fare a lui ritorno Lo svegliarò ben io. Ela Signore, è giorno: Gir. Deh foufatemi, oh Dio. (A fueglia. Se stracco mi dimostro. Sof. fiede . Sù dite il fatto vostro . Non trovo più loco, D'Amor quel furbetto M'accese nel petto, E m'arde un gran foco . Sof. Perchi ? Gir. Per Clori vostra siglia. Sof. Ohime . E non parla di me ! Gir. La bella, che adoro In vita mi tiene ; Ma non dico bene Per questa mi moro . Per-

Sy. Perchi ! Gir. Per Clori alla malhora Siete voi forda? Sof. O questo sì m'accora. ir. Con fua bona licenza . (fa qualch' alira of. Queste di più pazienza . mala creanza.) Gi . Per venire alle corte,

Et uscir dall'intrico . Vorrei vostra figliola per consorte.

Sof. Adesso glie lo dico Si leva da sedere ma-Sentisti figlia mia . lenconica,e va da Clor i clo. Certo, & in questo,

Mi dichiarò, o Signor, contenta appieno. Gir. fi leva tutto allegro, e gli cade il guanto.

Sof. Come ha risposto presto?

Ci havesse fatta qualche smorsia almeno? Ma s'auventò come la gatta all'onto. Non ho core a soffrir un tale affronto :

SCENA VNDECIMA. Giroldo , e Clori .

Gir. TI OR tocchiamci la mano: clo. [ ] Con le buone; pian piano. Vorria prima un favor Gir Fatto vi fia ?

Non è vostro figliol Fileno? Gir. Apputo E tale quell'indegno .

Clo. Hora sappiate, che in amarmi è giuto Temerario, e a tal fegno; Che scorrendo ad ognhor questo sentiero Mentre il mio Giardiniero Parte, e le chiave della porta asconde

Sotto, e frà poche fronde, Egli aprendo se n'entra, e alla mia staza

Temerario s'avanza. Hor già, che vostra moglie esser io deggio Riprendetelo un poco.

Gir. Gli dirò questo, è peggio.

Per-

92
Per la rabbia, che c'hò, non trovo loco.
Clo. Havete pure il tutto intelo? Gir. E bene.
Clo. L'imbasciata portar giusta conviene;
Acciò sappia esser vero.

Gir. Sarà ben mio pensiero.

Me la ficca il manigoldo;
Se rimedio non ci pongo.
Apri ben gl'occhi, o Giroldo;
Che in un hora nasce il songo.
Me &c.

### SCENA DVODECIMA.

Roppo infenfato, oh Dio, Si mostrarà Fileno, Se non comprende appieno La cifra, che gl'invio. Prefago è a me di lieti eventi il core. Bendato sei, mà non già cieco, Amore,

Tua face Vivace Sia fcorta al penfiero. Col volo

Tu folo Gl'addita il fentiero:

Tuay&cc.

S'accorge nel voler partire, effer in terra
il suo guanto, e le raccogliè.

Mà tome effer può mai,
Che qui rimanga vili peso al suolo
Ciò, che à Filen donai!
Dunque egli, solo al genitor lo diè,
Acciò i rendesse a mè.
Si si, d'haver picciola parte oblia
Chi tutto, in breve, d'ottener dessa.

Matino adorno
Con vivo raggio,
Di più bel giorno
Ne dà prefaggio.
Et io da i lieti eventi
S pero gioje, e contenti.

Fine del primo Atto.



## ATTO SECONDO.

Strada .

Giroldo solo vestito da Sposo ridicolosamente.

PER cóparir più bello, e meglio adorno, E mi credo, che sia così in esserio. Questo vestito, che hò pigliato in Ghetto Di nolito mi costa vn giulio il giorno. Appena uscito suori; Sarò mostrato à dito, Ele genti diranno, ecco al marito Della Signora Clori.

> Più d'vn ghiottone Ci tira affè. Hora s'adirino, Hora fospirino. Sì bel boccone

Toccato è à me. Più &c.
Ohimè, che hò fatto, e pur non ci pesai:
Hor comincian le spese,
Hor cominciano i guai,
Mentre pochi n'hò quì meno al paese è
E sui si spensierato,
Che della dote sua manco hò parlato.
La Carrozza, il Bracciero,
Della gentil mia Sposa
Il primo è certo, e principal pensiero.
Prometterò ogni cosa;

Mà poi passato l'anno Se l'attendo, mio danno. Non son già tanto rapa. Ne quella poca robba anco

Ne quella poca robba ancor mi puzza, Che

95

Che hò parte alla Merluzza, Parte à Rocca di Papa. Nè voglio così prefto Darle l'ultimo refto;

Farò vn pasto da Signori Con vn bacchio,e una frittata ; E il primo habito di Clori Di sajetta scarlattata .

Di saietta scarlattata. Poco importa, che vi sia

Chi mi tacci in ciò d'auaro. Dican pur: che à voglia mia Penso spendere il denaro.

Mà il tempo giả mi chiama

A farmi riueder dalla mia Dama.

SCENA SECONDA.

Fileno, e Giroldo.

Fil. Son trafcorfe molt'hore,
Ne al folito hò veduto
Tornare il Genitore.
L'obligo a lui douuto
Fà ftarmi impaziente.
Gir. Ecco quell'infolente,
Che torna dalle fcuole.
Gil lavas fonon la fi

Che torna dalle scuole.

Gil lavarò senza sapon la testa.

Fileno? Fil. Chi mi vuole?

Gir. Sei cieco è ver? Fil. Che strava ganza

è questa?
Perche così vestito?
Siete voi rimbambico?

Siete voi rimbambito ? Habito è quel d'huomo prudéte,e saggio? Gir. Ci bravi di vantaggio ?

F

Te la farò veder se mi ci metto . Son sposo à tuo dispetto .

Clori è la mia consorte.

Oh torna se potrai

Α

96 A molestarla , e riaprir le porte ? Fil. Clori l e quando già mai

Fil. Clori! e quando già mai D'un tal amor m'access? Gir. Dalla sua bocca stessa il tutto intess.

Chiuditiper vergogna étro d'un guscio. Forse tu non attendi, Che parta il Giardiniero, e sotto l'uscio

Che parta il Giardiniero, e fotto le La chiave ascosa prendi?

Apri l'ingresso, e poscia entrar ti piace Alla camera appunto ove sen giace ? Fil. Mai, Signore, tal cosa

Fil. Mai, Signore, tal cosa.

Gir. Vuoi di più far bugiarda la mia sposa?

SCENA TERZA.

Fileno folo à Llo strano accidente, A A così ingiusta accusa, Attonita, e confusa Ne restò la mia mente . Sè reo d'un tal eccesso Stato mai foss, abborrirei me stesso. Ma donde ciò! forse - - - ma nò - - - si si. Certamente è così. Clori affetto mi porta, & io già lessi, Da gl'ardori del volto D'amarmi i segni espressi : Hor veggio il suo volere in cifre accolto, Hor m'addita la strada, E così vuol, che à ritrovatla io vada. Più fingolare Idea

D'un ingegnoso amore Inventar non potea, Ch'eleggerne mezzano il genitore.

D'un amante Stravagante Chi fentì mai più bell'opre ?

Ra-

Nova sfinga Sdegno finge, E'l suo affetto à me discopre.

Mà come di mia pace Quasi lampo fugace Sparito è il bel sereno ? Dourai dunque, ò Fileno,

Tù che vanti in amare un cor di smalto, Cedere al primo affalto ? Non cedo no Mà fol vedrò

Se m'ingannai. Tal hor la spene Si finge un bene,

Che non fù mai. Non &c. SCENA QVARTA.

Cafa. Sofrenia sola .

Nfelice Sofronia, hor che far devo; Se il tuo Giroldo ti mancò di fede? A chi ti volgerai Per trovar al tuo mal qualche follievo? Ti piace la mia figlia: hora perche? Dimmi stolto : che cosa hà più di me? Ma se in van mi consolo, O mia beltà negletta Che più dunque s'aspetta Ite vane mie pompe itene al suolo. Fiori, galani, e nastri Inutil di mia testa

Ornamento, ecco il piede hor vi calpe-Biacche, belletti, e impiastri Se à caro prezzo vi comprai pur hora .

Itene alla mal hora, Sδ

Sò ben io quel che farò, Arrabbiata . Disperata, Queste nozze sturbaro. Sò ben io quel che farò! Vuò calar giù la visiera, Perche questo mio disprezzo Paghi anch'egli à caro prezzo i Chi hà d'haver la mala sera Non ancora al letto andò. Sò ben io quel che farò / (torna) (partes Arrabbiata Difperata (vuol partire) Queste nozze sturbarò!

SCENA QVINTA.

Girolde , e Sofronia . Gir. C Ignora, dove andate? Sofr. D E voi come qui entrate?

Mà che rimiro oh Dei Con yn si bel vestito

Come vago apparisce à gl'occhi miei. Gir. Venni à farmi veder così pulito Dalla Signora Spofa; ma qui in terra

Come tanti ornamenti? Sofr. ( Hor glie la vuò piantar;) segno è di

guerra. Gir. Di guerra ? e chi d'entrar fù tanto ar-

dito . Dov'è la mia consorte? Sof. Alcune genti

Che non posson soffrire, Per dirla, che voi fiate suo marito.

Gir. Posson dire, e ridire

Quanto li piace, e mentre sò,ch'è mia Nessuno potra darmi gelosia. E di Clori che n'è?

Sef. Clori in cafa non cè. Gir. Non cè ? ma doue è ita ? iss. Con certi giovanotti è suor uscita. Gir. E fuor uscita? e per qual colpa, ahi taffo.

Sof. Sì, le braghe falate; è andata à spasso. Gir. Respiro . Che non è poi sì gran cosa ; Che si pigli bel tempo essendo sposa .

Donna, ch'è ftitica Non è sociabile. Simil politica La rende amabile. L'huom di giuditio Il tutto tollera. Fù sempre vitio

L'andare in collera. In questo si confà con l'humor mio Dò quattro paff; hora ritorno.

Sof. Addio . SCENA SESTA.

Sofronia fola . H vediamo, che razza di mariti Si trovano hoggi giorno, Che honor gli pare, e d'esser favoriti, S'altri la moglie intorno Conduce per folazzo; hor queste genti Con ragione si chiamano i Contenti; Et auvien che si dica, Che fe alcuno nol fà, vive all'antica.

Soglion dir, questa è un'usanza, Bizzarria venuta quà,

Dalla China , o dal Perù . E' un'offesa, e par creanza, E sciocchezza, e par bontà E delitto, e par virtù. Soglion &c. A 4

Hor già, che non potei
Con questi inganni miei
Prender Giroldo alla gelosa pania
Andrò da Clori à seminar zizania.
S C E N A S E T T I M A.
Casa.

Clori fola.

Ccomi fola à piangere
La mia perduta pace
Fatta ferva d'Amor.
E pur non vaglio à frangere
Quel nodo sì tenace.

Che strinse già il mio cor .

Eccomi &c.

Filen non giunge ancora?
Infelice, e pur miro
Per si lunga dimora,
Che indarno jo quì fospiro,
Mentre egli non comprese
L'aspro tenor delle mie siamme accese.
Entro il mar delle mie pene

Frà le firti, e frà li fcogli Se vi numero l'arene Son maggiori i miei cordogli. S C E N A O T T A V A.

Clori e Fileno

Clor. M A fogno, oh Dio, vaneggio, ò pur fon defta,
Benigno amor m'appresta
Nuova gioja, e contento;
Fil. Eccomi, ò cara, à i vostri cenni intéto.
Clo. Ben capiste il tenore
De constit mia darri ?

De' confus miei detti ?
Fil. Somministràro al core
Vera luce gl'assetti.

L'ira

Cler. L'ira del genitore Dovea nel vostro petto Anche ogni ombra d' affetto Farvi porre in oblio.

Fil. Anzi il vietato ben muove il defio. Clo. Filen . Fil. Clori . (Clo.Fil.) mia vita. Fil. Solo oggetto al penfier. Clo. Speine

gradita.

Fil. D' un ciglio sereno M'accende l'ardor . Clo. Languisce, e vien meno Di gioja il mio cor.

Fil. Chi d' alma mì priva

Mia Clori sei tù. Clo. Se brami, ch'io viva

Deh taci non più. Che più caro presumi,

Mentre al par de tuoi lumi Son le luci homicide?

Fil. Se il tuo guardo ferifce, il labrouccide. E à sì degna vittoria Anche vinto restar sarà mia gloria.

Clo. Giunge mia Madre, ohimè partir

conviene. (ne. Fil. Già ritorno al dolor. Clo. Resto alle pe-SCENA NONA.

S. fronia, Giroldo, e Clori.

Sof. Ome fiete noiofo Atornar ogni poco, Messere , in questo loco .

Gir. Credo venir con libertà di sposo: Ne vi souvien ch'io disti non ha troppo Che tornato sarei quà di galoppo?

Clo. Mia madre, ei dice bene, Mentre è padron di cafa

D'en-

D'entrar à voglia fua ben li conviene :
Gir. Basta, che voi restiate persuasa.
Sof. (dase) Così così. Gir. Vi vengo à far
fapere
Come ho fatta à mio siglio
Vna bona bravata
Sol per vostro consiglio.
Sof. E tanto hò da sentire, e da vedere? (dase
Gir. Anzi per far à voi cosa più grata

Gir. Anzi per far à voi cofa più grata
Voglio mandarlo, e forfe ancor domania
In paefi lontania

Clo. É dove (ohimè) sì presto?
Gir. Allo studio di Pisa.
Clo. Priva di sensi io resto ' (da se)

A' nuova si funesta ed improvisa.

Frà tanti affanni Chi ti confola Clori infelice

Clori infelice ? Se de tuoi danni Fosti tu sola

Dotta inventrice - Fra &c. Gir. Ma non par di vedervi in ciò con-

tenta.

Clo. Parmi ingiusto, ò Signor, che dir si

Che mentre hoggi Fileno è figlio mio Habbia à partir fenza pur dirmi addio. Gir. La domanda è ben giusta,

E mentre ciò vi gusta, Per servirvi, ò Signora,

Ve lo conduco hor hora.

SCENA DECIMA:

Sof. M Entre siamo qui sole (da fe)

Proverò di quest'altra

Ben-

Benche paia più scaltra, D' imbrogliarle la mente con parole. O mia Clori,ò figlia amata,

Noi faremo una frittata, Se ri fposi con Giroldo. Non è già quel che tu credi, Infelice, e non t'auuedi,

Che non val ne manco un foldo. O mio &c.

Cl. Prima era sì garbato, hora è sì rio . Sof. M'ingannavo ancor io ,

Onde figlia in effetto Il mal folo à te tocca,

Ch'oltre ad esser insetto
Gli puzza il siato, e non hà denti in bocNon lo pigliare, appūta i piedi al muro.
Gl. Mentre il Ciel me lo die, d'altro non...

Cl. Mentre il Ciel me lo die, d'altro non curo . Le fortune, & i difaffri

Al mortal fcendon da gl'astri; Sono effetti della forte. Soggiacere al loro impero; Benche rigido, e fevero

E' virtu d'un'alma forte. Le &c. Sof. Deh qual gusto corrotto In te ritrovo, ò figlia?

Impara bene à fargli del pancetto, E a flargli da lontan mentre sbadiglia i Hà il naso di carton, gl'occhi di vetro, Cl. Si sente bussare. E' battuto alla potta.

del giardino . Sef. Oh che fiero destino ? Chi ci bussa d'avanti, e chi di dietro . 104 SCENA VNDECIMA. Giroldo, Fileno, e Clori .

E Ma auverti di non far troppe pa-Ntra, che la mia Sposa così vuole;

Fil. Così farò: Madre non païa strano, Che prima di partir venga à baciare

Questa candida mano. Gir. Quel, candida, potea lasciarlo stare. Fil. Ecco un suddito figlio alvostro impero. Gir. Mà che fai ? tu la baci da douero ? Clo. A rispettarmi, in guisa tal s'auvezza.

A Fileno) Sì sì baciate pur; Gir. bella.

prodezza.

Fil. Gia parto anima mia. Gir. Nel mio petto contrasta (da se)

Amor con gelosia;

Mà tratta di partir, tanto mi basta? Clo. Deh come, o caro, abbandonar mi puoi. Gir. Par che diate in spropositi ancor voi? Clo. La madre ad un figliuol tutto può dire. Gir. Finger mi converrà di non fentire . Fil. Sol vi basti saper ch'io vivo amante. Gir. Bilogna far orecchie da mercante. Clo. Io gemo, e fospiro

Ŏual'hor non vi miro Vn breve momento .

Gir. Non fento, non fento. Per voi effer voglio Fil.

Di Rocca, e di scoglio Più fermo, e più saldo.

Gir. Che caldo, che caldo.

Clo. Che vorresti di più ? Fil. Stringervi al feno.

Cla. Fingerò venir meno.

105

Vacilla il piè, s'oscura il guardo mio. Chi mi foccorre on Dio.

Finge di cadere , e Fileno la raccoglie . Fil. Le proprie braccia, ecco Filen v'ap.

presta.

Gir. Elà , che tresca è questa ? Che pretendi infolente \$ Fil. E vi parea decente,

Che lasciaili caderla.

Gir. Non ero io forse bono à fostenerla ? Via ; via : mà porta prima quella fedia . Mi vien proprio la collera, e l'inedia .

Fil. Non parlo, & obedisco.

Gir. Da una parte però lo compatisco. Per esferle figliuolo .

Hò più gusto però restar quì solo . SCENA DVODECIMA.

Sofronia , Giroldo , e Cleri . Sof B Vsfava il giardiniere, Che nell'orto volca piátar le fave,

E totto l'uscio no trovò la chiave (de se) Oh : che fate messere, Quì soto co mia figlia! Gir. Venne meno.

Io slacciarle volevo alquanto il seno. Sof. Hor via di qua, ch'uscir vi possa il fiato. Bisogno non habbiam del vostro aiuto,

Vecchio stolto, e barbuto. E voi sola cagion sareste stato, Creder altro non posso,.

Con quefto tanto odor, tanto zibetto, Che vi portate addo fo.

Gir. (da fe) Effer altro non può, che odor di Ghetto .

Ne fpederei nell'altro un mezzo grofio .

Aria

dria & due.

Gir. Ma quando. Sof. Partite? Gir. Restiamo d'accordo

Spolarci . Sof. Balordo; Gir. Ma quando . Sof. Partite . Gir. Io bramo . Sof. Che fate ?

Gir. Veder della sposa Lo stato: Sef. Che cosa?

Ad altro pensate.

Gir. Io bramo. Sof: Che fate!

Gir. Esser devo frà poco à lei marito;

E non posso sogar il mio prorito;

Con dir ne meno à Clori una parola ¿

Clo. Itene tutti; io vuò restar qui sola.

SCENA DECIMA TERZA.

Si sì vincerò vincerò.

Senno, ardire, ingegno,e frode
Sia di vincer voftra lode,
E per voi la palma haurò.
Sì sì vincerò vincerò.

Fine del secondo Atto.

# ATTO-TERZO.

#### SCENA PRIMA.

Casa.

Clori . e Fileno in habito da Viaggio .

A gelofa impazienza Il genitor commosso M'affretta alla partenza, Ne più soffrir le sue minaccie io posso. Clo. E voi, che rifolvete? Fil. Allontanarmi. Clo Segno evidente, oh Dio, di non a-

marmi.

Hor và confida

D' un alma infida Misera Clori .

Altrui palesa

La Fiamma accesa Gi' occulti ardori. Hor &c. Vanne dunque inhuman. Fil. Ah che-

non lice Aggiunger nuove pene à un infelice . Partirò sì ; ma l'alma,

I vostri merti adorerà costante,

E di fedele amante

Haurò corona, e palma. E se obedir conviene il genitore Sarà lontano il piè, presente il core

Erga pur fato crudele In Amor nuovo trofco . Mi vedran, fido, e infedele;

Innocente infieme, e reo.

Erge &c. Amor 108 Clo. Amor, che il tutto regge, In sì dubbio fentiero, Dar faprà norma, e legge.

Fil.Ed io pronto d'Amor cedo all'Impero Clo. Racchiufa entro d'un foglio

Vna nuoua inventione

Far palese io vi voglio. SCENA SECONDA.

Sof. ON chi parli vedrò . Fil. L'alma

Ogni sua speme in voi mia Clori amata Sof. Or questa è un altra sorte di bucata.

Se il contento, Che hora sento,

Senfi, e lena M'incatena

Sian gl'affetti almen loquaci . Sof Oh belle prove! Filestinguerò co'baci

L'ardor, che in me s'accese.

Sof. Stiamo à veder, che vengono alle prefe Fileno, elà, che ardire Clo. Madre tacete • Sof. E quando s'hà à fi-

nîre ? Fil. Già v'intesi, ò Signora.

In voi condo; Sof. E non vi basta ancora?

SCENATERZA.

Sofronia, e Clori.

Sai fraschetta, Sai civetta, Ti farò pentire un giorno. Se mi ti metto attorno

A tuoi danni Anche i panni

Alzerò per maggior scorno. Se mi ti metto attorno.

do. Con le buone, pian piano.

Vi parrà forse strano, Che hora facessi almeno

Amabili parole

Con il Signor Fileno, Ch'è già mio figlio, e già partir si vuole?

Anch'io conosco Il ben dal male;

Ne détro un bosco

Hebbi ilnatale . Anch'&c. Anzi l'ifteffe fiere,

Qual hor trattan co'figli,

Lascian d'effer severe;

E folo in lor difesa arman gl'artigli: Sof. Io non sò tante cose.

Sò ben , che t'hò sentita

Dirgli mio cor, mia vita,

E replicar à lui voci amorose : Io non sò tante cose.

Hor che convinta sei, rispondi, parla? Clo Nuovo mezzo si tenti ad ingannarla.

Mia madre, quando il tutto voi sapeste Vi giuro in verità,

Che non mi sgridereste .

Sof. Qualche inventione tua certo farà? Clo. E nell'udirlo anch'io restai confusa.

Sof. Dillo via; Clo. Mi vergogno Sof. O bel-Finiscila se vuoi . (la scusa.

Toglimi quest'affanno . Clo. Se vi dispiace poi,

Io fò le mie proteste, vostro danno.

Sappiate, che à Fileno Questa partenza è amara

Per-

1:0 Perche del vostro Amor piagato hà 11 feno .

Suf. Come, come ? sù dimmela più chiara. Clo. Buon esito hà la frode.

Sof. Appunto mi gratto dove mi rode .

Clo. Deh non siate più crudele Contro un alma si fedele

Nel seguire la beltà, Sodisfate il suo desio,

Ei ciò spera , e spero anch'io Nella voftra gran bontà. Deh &c.

A lasciarlo partire

Certo è un volerlo uccidere .

Sef. Voglio prima morire, (dere . Che permetterlo mai: Clo. Crepo di ri-S C E N A Q V A R T A.

Sofronia fola .

Ofronia, hor che ne dici Oreder potevi mai

Successi-più felici? Spero una volta al fine uscir di guai. Filen non partirà ; ma se mi niega Giroldo questa gratia. Se à darmi gusto non si move, e piega

Gl'intimero per fin la mia disgratia. Nel volto l'Aprile

Ritorni, a far pompa.

Di ruga senile Il ghiaccio si rompa. Nel &c. SCENA QVINTA. Strada .

Giroldo felo .

H che donne arrabbiate! Di poterle placar non ci fù verso. Il peggio è poi che prendono à traverso QuanQuanto meglio lor fate. Oh che donne arrabbiate! Se à servirle hò di zimbello , Gran pazienza è questa mia 🛭 Sono hormai fuor di cervello Ne sò più dove mi sia. Se &c.

La frasca di mio figlio, Cagion di tanto intrigo Haverà con l'esiglio

Vn severo castigo .

Non è ancor da labri fui Il fucchiar d'Amore il mele .

Per adesso basti à lui Di studiar l'Emanuele. Non &c. SCENA SESTA.

Sofronia , e Giroldo .

Ccolo appunto; Oh mio Signor galante

Vn tavor io vorrei Gir. Hor come in un istante

S' è placata costei ? (dite . Madre, parlate pur . Sof. Madre à me Gir Intorno à ciò non v'è contrafto, o lice; -Mentre vostra figliuola è à me consorte. Sof. Pazienza, e mi consolo,

Che di chiamar lui padre haurò la for-Quando moglie sarò di suo figliolo.

Gir. Parlate sù. Sof. Già che di nozze fiete. Perche mandar volete

Filen così lontano?

Signore à dir il ver parmi ciò strano? Gir. Per finire gli ftudj; Sof. Ma in effetto Sino à quanto vorrete, ch'egli arrivi? Gir. Il pedante m' hà detto,

Ch'eglili legge ancor sopra i passivi.

I I 2

Vedete quanto è indietro : Sof. Se vi fidate d'un humor si tetro Lo terrà sempre sotto :

Non è cofa da Signori Confumar tanti fudori Fin che sano addottorati . Hoggidì gli basta come

Hoggidì gli basta come Sanno scrivere il lor nome Sù le lettere, o i mandati:

Per arrivare à i posti, e alle grandezze Bastan sol le ricchezze -

Gir. Hò così stabilito, Ne voglio in modo alcú mutar pensiero. Sof. D'ogni errore pentito

Vi domanda pietà. Gir. Ne mica vero. SCENA SETTIMA.

Sefionia fola.

H che perfida natura!

Difgratiato,

Più lo tratti, più s'indura. Oh &c.
I preghi di mia figlia, à lui conforte
Soli potrian placarlo.
Ella forse haurà in sorte
Di renderlo flessibile, e piegarlo.

Questo sarà di lei pregio, e sattura.

Oh che persida natura.

Disgratiato &c.

Giroldo Clori, e Fileno da parte.

Gir. S Ofronia nostra madre per Fileno
Supplicar mi voleva, & io ne meno
Ho voluto sentirla.

Con

(h. Con gran giuditio oprasti, perche à dirla

Non vorrebbe veder concluse mai

Le nozze, che fospiro. Clori vede Fileno da parte, e gli fà cenne

con una carta. Gir. Io ben m'imaginai,

Che fosse questo qualche suo riggiro

Sarà mio danno Se me la ficcano

Più me ne fanno

Nel vivo più mi piccano: Sara &c.
Se Clori mi vuol ben altro non bramo
clo. (verso Fileno) Più di me stessa io v'amo:
Il mio assetto à voi dono.
jir. Il negotio hor va buono.

Vel dire le seguenti arie Clori si va sempre più

wet aire te jeguenti arte Ciori ji va jempre pi auvicinando a Fileno slontanandose da

Giroldo .

Non mai sì leggiera La fiamma alla sfera

Volar si rimita: Come hor del suo bene Le dolci catene

Quest'alma sospira. Grr. Affetto sì Amoroso

Con chi lo discorrete? Ch.Col mio spo-Se il guardo hò rivolto

Nel Cielo d'un volto E al caro fuo lume:

Allhor bramo folo D'un Icaro il volo

E d'arder le piume

ir. Hora chi vide mai cosa più strana. E perche si lontana?

Qual

114
Clo. Qual insano furor v'aggita il leno?
Gir. Dubbito di Fileno. (Fileno parte)
Clo. Se' ei fosse quì presente

Gli parlerei così; non altrimente Melle seguenti arie s'auvicina a Giroldo;

Oftolto, infensato, Vaneggi, deliri, Qual hor non ti miri Da me dispregiato.

O stolto insensato. Gir. Non vi fate sì appresso

Signora voi sbagliate, io non fon esso. Se speme fallace ( lo va spingendo)

Ti pasce, e consola, Homai più sagace Sù saggi t'invola, Deluso, e ingannato. O solto insensato.

Gir. Ma fate ohimè bel bello:

Quafi quafi fon fuori di cervello. Clo. Siete ancor fodisfatto? Gir. Sarà Rupor fe non divento matto. Clo. Quindi per far à voi mostra fincera Del mio verace amore,

Voglio che questa fera
Di notte alle quattr'hore
Solo à me vi portiate.
Ed acciò nostra madre non ci senta,
Sempre à sturbarci intenta,
O nulla, o sotto voce à me parlate.
Gir O adesso son contento.

Clo- E per stringervi meglio frà le braccia Radetevi dal mento

Questa folta barbaccia. (li da una spintæ Sir. Hor son felice, e tanto sol bramavo.

Sen-

115 Cla Sentite, mi scordavo, '(Finge partire) Che voi deste à Filen questa mia carta Avanti, ch'egli parta. sir. Eccoci à un altra historia. (da je)

16. Qui dentro è una memoria Distinta insieme, e breve

D'alcuni miei interessi C'hò ne paesi stessi

Dove ei portar fi deve ?

Resta, che ad esortarlo ache à voi piaccia Che per mio amor quanto gli fcrivo ei faccia.

Gir. Vedrete da gl'effetti Di non pregarmi invano.

lo. Ecco de nostri affetti

Reso di nuovo il genitor mezzano. SCENA

NONA. Giroldo folo . DIV' la vecchia hor non ci guaffa,

Che siam fuori d'ogni impiccio. Maneggiata hà lei la pasta

E per noi fatt'è il pasticcio.

Più &c.

SCENA DECIMA.

Strada . Fileno solo .

N Oiosi pensieri, Tiranni dell'alma, Il volo arrestate.

Godere si speri Con placida calma

Noiofi &c. Vicende più grate . Trà sì fiera rempetta, se di Clori l'ingegno., è scorta, e duce

Più da sperar, che da temer mi relia.

Da così fida luce Spero per mio conforto Schivar le sirti, e ricourarmi in porto ? Mà ancor giunger non veggio La carta à me promessa . SCENA VNDECIMA.

Giroldo , e Fileno .

E Seguire hora deggio L'imbasciata commessa:

Questa lettera prendi . Fil. E chi l'invia? Gir. Clori la madre tua , la sposa mia . Fil. Sculatemi, Signore, io non la voglio.

Gir. Dimmi, per qual ragione. Fil. Sapete pur, che d'ogni mio cordoglio

Ella è sola cagione? Gir. O quanto fui balordo, (da se) In fospettar, che fossero d'accordo.

Fileno tel comando . Fit. Vada in ciò pure ogni rispetto in bado.

Gir. D'alcuni suoi negotii in essa parla, Che dove andar tù devi hà per l'appūto.

Fil. Quando ivi sarò giunto Potrete à me inviarla. (fciocco Gir. Sù presto, à chi dico io, prendila. Mentre puoi sparagnar questo baiocco .

Non fù mai più bel mestiero, Che saper spaccare il zero, Et attendere al guadagno. Paffarà per gente accorta Chi sa farlo, e poco importa, Se tal'hor gabba il compagno.

Non &c. Prendila, e mostra nn poco di giudizio Fil. Obedisco . Gir. Io l'accetto per servitio.

#### SCENA DVODECIMA.

Fileno folo . Osì và, così và ...

Chi si stima accorto, e scaltro Più d'ogn'altro, Ingannato refterà.

Cosi và, così và.

Nel mio periglio estremo Opportune venite

O' note à me gradite 🛊

Ma se già vi bramai, leggervi io temo. Ah che pavento invano,

E la pena del cor, toglia la mano. Se d'un amor costante (legge)

Giunger v'aggrada à termine felice,

Della mia genitrice

Finger v'è duopo amante. Stravagante configlio (lascia di leggere)

Nè sò per per qual ragione In tal guila m'espone Ad un nuovo periglio.

Stravagante configlio! Quindi per far gl'affetti à lei palesi(legge)

Nell'hore della notte (finge di leggere

in [egreto) Il tutto intesi.

Oh come ben dimostri Il tuo spirto gentil trà foschi inchio-

SCENA DECIMA TERZA. Sofronia , e Fileno .

L cor mi fù presago, Che qui l'haurei trovato, e qui lo trovo.,

Quì lo contemplo, e miro.1

Deh come è bello, e vago! Mi pare un rosso d'ouo,

Et un pan di butiro .

E se v'arrivo à fare il pane intento Mi vuò leccar le dita per contento.

Filen , perche si mesto? Fil. Perche deggio partire

Sof. Altro non c'è che questo?

Fil. Lasciar voi sol cagiona il mio lan guire;

Sof Quato lo compatifico Jo non t'intendo Fil. Più che voi miro più d'amor m'accede Amara partenza

Di vita mi priva .

Sof. Con flemma, e pazienza Al tutto s'arriva :

De gl'occhi leggiadri Soggiaccio all'impero.

Lo so che son ladri Mà ladri davero .

Sù prendi un pò di fiato;

Ecco pronto il mio ajuto. Accio non parta almen si sconsolato. Fil. Questa offerta gentile io non rifiuto . Sapete pur, che i vecchi sono avari

Et io non hò denari.

Sof. Come farò, se non mi trovo un pavol. ( Si cerca le saccoccie )

Diavolo, Diavolo.

Fil. Ah ah scherzai . Sof. Confusa son r masta.

Fil. Confessate d'amarmi, e tanto basta. Sof. Sù dunque. Dà chi resta?

Tocchiamoci la mano,

E'già fatta è la fella.

Con

Fil. Con le buone pian piano,
E parvi ciò quì in strada conveniente.

Sy: Tu dici molto ben, perche qui intorne
Suol passar della gente.
Fil. Di notte alle quattr'hora

A' lei farò ritorno. Quì m'as petti, ò Signora. Però con questo patto, Per esser più sicuro,

Per eller più ficuro,
Con parlar fotto voce, & all'oscuro;
Fil. Il becco all'oca già può dirii fatto.
Onde io n'andrò per coparir più bella.

Onde io n'andro per coparir più bella.

Da Nuccia à farmi far la (fenza musica)
pelarella.

# SCENA DECIMA QUARTA.

A I contenti già mi porto
Sopra l'ali della speme:
Mà nel mezzo anche del porto
La mia nave i flutti teme. Ai &
D'Amor entro l'impero
Non v'è gusto sincero

Condite son le gioje sue d'affanni: Stringo la mia fortuna, e temo i danni. S C E N A V L T I M A.

SCENA VLTIMA.

Notte Gortile .

Tutti con l'ordine , che fiegue. Giroldo folo

Gir. D ER dar riftoro all'amorofa brama
Prima del concertato
Ne vengo alla mia Dama;

Má devo ester scusato. Che non si sà servitio senza scomodo. E chi da spesa, dar non deve incomodo.

Di marito Si pulito La mia Clori, che dirà? Nel toccarmi, Nel baciarmi Certo è ben, che goderà.

Di &c.

Sof. Parmi di fentir gente.

Sof. Parmi di fentir gente.
In cortile fon fcefa impaziente.
Non vorrei ch'il mio Fileno
Si penfaffe, che l'inganno.
O che l'aria del fereno
Gli facesse qualche danno.
Non & c...

Fileno, e Clori fi trovano infleme s Fil. L'orme del genitore Vuò feguendo gelofo. Clo: Gli filmoli d'amore Mi tolgono il ripolo. fanno azi di riconofeerfi.

Sof. Eh eh. Gir. Zi zi.

Sottovoce.

Sof. Mio ben. Gir. Conforto mio Sof. Siete voi? Gir. Si fon io Sof. Cosi prefto al venire?

Gir. Amor non fà dormire.

Sof. Zitto: Gir. Parlamo piano Sof. Sià daremi la mano Sir. Quefto, do cara m'importa-Sof. Vi farò fida foorta.

Gir. Chi più lieto può dirfi?

Sof. O notte da foolpirfi.

Sotra i marmi, e ne bronzi-Alia barba de gonzi.

Entrano per mano, e si sente chiudere una porta.

llo. Riuscito è il disegno.

Fit. Opra del vostro ingegno. Amor più felice Clo.

Dimostri chi vuole. Fil.

Io nuova Fenice

Rinasco al mio Sole.

Amor &c. clo. Hor entriamo ancor noi : già , c'è permesso.

Fil. Ma come ? Se già chiusero l'ingresso : clo. Saprò con nuovo inganno

Toglier questi d'errore, e noi d'affanno. Su gridiamo . Foco , foco , (a due)

Il fumo si mesce, La fiamma già cresce Ne à scampo dà loco . Foco, foco.

Vanno dando delle botte alla porta.

Sofronia di dentro . 🖟 Mio ben svegliati sù .

Non fentiil gran rumor, che fan laggiù? Mio ben svegliati sù.

Fileno , e Clori a due? Dell'acqua chi porta.

A' terra la porta

Si getti frà poco; Foco foco Escono Giroldo, e Sofronia mezzi spogliati of. Víciamo in questo vicolo

Per scampare il pericolo. 🖟 Hora che son di fuori

Lasciamoli sfogare i loro amori. Entrano Fileno , e Clori per mano :

Gr. Gl'occhj appena si ponno

Reg-

122 Regger per il gran fonno . Mà, che bordello è questo ? A farmi uscir così in camiscia, e in bragai

Che cosa mi fai far? Sof. Eccoti il resto . Lo libero dal foco, ei me n'incaga.

Gir. Io non vedo nè foco, ne lucerne. Mi vuoi dar ad intendere

Lucciole per lanterne?

Il bianco per il nero mi vuoi vendere? Sof. Filen giusto tant'è.

E non fù mia chimera. Gir. Chiami Filenome?

Tù bevesti hiersera .

Clori muta pensiero. Sof. Io Clori? tu vaneggi da dovero.

Gir. Mi sei troppo molesta!

Sef. Oh di pur quanto voi . Che torcia questa,

Esce un Paggio con una torcia , e Fileno e e Clori per mano .

Ch'esce da casa miasFil. Fileno Cl. eClor 2. Che dan la bona notte à lor Signori . Gir. Che vedo , ohime. Sof. Che miro? Gir. Per chi diff morir. S.f. Per chi fofpiro Gir. Oh che bella befana ! Sof. Che vago mascarone di fontana? Gir. E questa la mia sposa ? Sof. Guarda che brutta cosa ! Gir. Fù la ruina mia la troppa fretta.

Sof. Oh prescia maledetta?

Gir. Altro farci non posso.

Sof. Roder douro quest'osso. Fil. Per non darvi gelossa ( a Giroldo ) Nell'amor della mia Clori.

Già son pronto alla partenza.

E

Gir. E ancora mi ci burli pazienza.

Ch. Non vi fpiaccia madre mia Se de vostri primi amori Fù Giroldo la cagione. Sof. A me tocca haver torto à te ragione

clo. Chi può s'ingegni.

Ben fpesso al merto
Il premio è incerto:
Nè in Regia Corte
Ride la sorte
Sempre à i più degni:
Chi può s'ingegni.

### IL FINE.



AT-

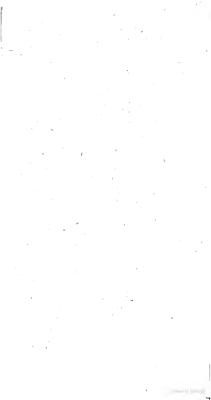

# LA GELOSA

DI SE STESSA.

MELODRAMMA

QVARTO.

A QVATTRO.

# PERSONAGGI.

Irene Dama.

Cornelia Vecchia sua Serva.

Floro Gentilhuomo Giovine.

Batocco suo Servo.

### MVTATIONI DI SCENE.

Strada.

Casa d Irene.

Cortile .

# ATTOPRIMO

SCENA PRIMA

Cistà . Floro , e Batocco in babiti da Campagna :

Flo. Aro lido, ched'honori
I l Ciel prodigo arrichi:
Dannoà Febo i tuoi (plendori
Maggior luce in questo di.
Caro &c.

Se da lungi gl'egregi
Fasti ammirai, già ne contemplo i pregi.
Alle mura Latine,
Meta de miei contenti,
Dopo hor sinistri, hor fortunati eventi,
Econe giunti, o sido servo, al sine.
lat. Io ne meno, Signor, dirvi sapria.
Se per noi stato sa,

Peggio di viaggiare
O per terra, ò per mare?

Parvi forle poco intrico Contrastar col Vetturino

Per camino?
Et in cambio d'un amicoIncontrar tutte le poste
Sempre un Oste?
Senza haver di stufa il male

Senza naver un trada a constant a par del Galeotto Col biscotto ?
Per mandar ciascuno eguale Altro in mar non v'è diseguo, Ch'acqua se legno?

Ho. Assai godo però d'esser quà giunto

126 Di Carnevale appunto.

Bat. Tempo nel qual fotto mentite gonne Sogliono mascherarsi ancor le donne.

Flo. La vista di quel bene, Che qui trovar desso,

Farà pormi in oblio

Tutti i disaftri , e le sofferte pene .

Bat. Sò, che qui concertato

Per via d'un confidente,

Che dite ancora, che vi sia parente, E' con Irene il vostro parentato.

In sostanza venite à prender moglie. Flo. Non per altro lasciai le patrie soglie.

Il poter del Nume infante Fè follecite le piante

Da contrade si remote.

Bai. Stimo esser stata, in quanto à me,
la dote.

E sù l'ali dell'affetto

Per mirar l'amato oggetto Rese agevole la via.

Bat. Chi vi credesse ciò, stolto saria.

Ditemi, Signor Floro, io non intendo
Come appresso di voi

Costei tal pregio acquista Senza haverla mai vista ?

Flo. D'Irene alla beltà vinto mi rendo -

Ciò vuole il fato. E poi Così di questa Dama

Corre intorno, la fama. (cura. Bat. La fama è spesso in incerta, e mal si-Flo. Tal me l'hà Amore nell' Idea formata.

Est. Non potria per ventura

Ester guercia, ester gobba, ò pur scianFlo. Questo al sinmi consola, (cata?)

G 6

....

Ch'è d'illustri natalt, è ricca, è sola. Bit. Io ben dicea, che quel desso del core. Non sosse tutto amore.

Piace affai l'oro del crine;
Mà un amante che hà giuditio
Stima d'hauerlo nella borfa più.
Vecchia età porta le brine,

E con grave pregiuditio (fû • Fà argento diventar quel che oro Piace &c.

Perche so finalmente
Effer voi d'un paese, e d'una gente,
Che poco fondamento
Fà ancora in guadagnar zento, per zento,
po. Lascia ò servo gli seherzi, e adar cu dei
Al amico hora appunto,
Già che della Città prattico sei,
A dirgli, che son giunto;
Mentre resso qui intorno
Sollecito aspettando il tuo ritorno.
Las. lo parto, Signor Floro, ma in effetto

Voi ripensate meglio à quel che hò detto. SCENASECONDA.

Che Irene non ami,
Che Irene non brami
Chi far mai potrà?
Se un incognito defio
Muove affalti al petto mio,
Priva il cor di libertà Che &c.
S C E N A T E R Z A.

rene, e Cornelia dalla propria Casa mascherate, ma con la maschera in mano. h. T Disti pur? Cor. Non vedo alcuno.

V Fr. E come?

128
Ho più volte sentito
Proferir il mio nome:

Irene udii, nè m'ingannò l'udito:

Osserva da per tutto. Cor. Altro non scorgo, che un cagnolo, e

un putto.

Ir. Che dicono? Cor. La flemma al fin mi fcappa.

Vn stà abbajando, e l'altre dice pappa.

Sono i soliti capricci

Di vedere il vostro sposo, Che vi danno tali assanni. Il pigliarvi tanti impicci V'impediscono il riposo;

Vimpedification it ripolo;
Venga pure, o mandi i panni.
Sono &c.
Signora non faprei, ciò che in voi muo-

Cosi firano prorito

Di veder questo incognito marito?

Certo una bella prova

Fatta haureste à pensarvi giorno, e notte

S'è poi qualche figura del Callotte . All'hora sì, che ci farian de guai . (nai. Ir. Certo, è Cornelia, ch'io non m'ingan-

Cor. Esser può, che v'havesse ancor chia-La Signora Contessa qui vicina, (mara Che parte à villeggiar questa matina.

Che parte à villeggiar questa matini Tr. Di visitarla convenevol pare, Porta à lei l'imbasciata.

Cor. Vorrete ad effa entrare

Come hora vi trovate, mascherata.

Ir. Ch'io mi porti in tal guisa haurà pazienza:

O almen segno farà di confidenza.

SCE.

# SCENA QVARTA.

He possa un core
Lungi dal guardo
Provar amore
Creder chi può ?
E pure il foco
Onde tutt'ardo
A poco, à poco

Vi penetrò. Ma se un pudico seno, arder gli piace Stupor non sia, ch'è d'Imeneo la sace.

SCENA QVINTA. Floro, Irene, e poi Cornelia dalla Casa della Contessa.

Flo. IL fervo ad aspettar m'aggico invano, Che all'amico inviai;

Mà di volto fourano

Miro l'aspetto , e son farfalla a i rai . ir. Tépo è d'entrare alla Contessa Oh Dei. Qual ignota cagione Al mio voler s'oppone,

E ferma i passi miei?

Che far dunque douro? Così dispongo; Et al volto la maschera mi pongo.

Flo. Deh raffrenate il volo

Importuni penfieri: Ecco già vi detesto. Arbitra solo Irene esser doura de miei voleri.

Ir. Il mio conforte è Floro

Lungi infani fantasmi . Io quello adoro.

( A due) Partir vorrei . Ma nò .

Flo. Misero, e che farò? Ir. Misera, e costante Flo. Invitto, e costante

E' reso il mio seno; Ir. Di saldo adamante Son stabil non meno; Flo Mà à un dardo, Ir. Alla face, (A due) D'un sguardo vivace

Refista chi può ! Flo. Mifero , e che farò ?

Ir. Mifera, Ir. In così dubbia impresa Deh perdona l'offesa.

Flo. Irene al proprio honere. Ir. O Floro (A due) Cosi comanda Amore. Flo. Signora Ir. Cavaliero

Flo. Benigna à me la provo-Ir. Cortese lo ritrovo.

(A due ) Non m'ingannò il pensiere.

Flo. D'ascoltar brevemente Imiei detti veraci ,

E di scoprire il volto hor ti compiaci.

Ir. L'honestà non consente

Di far, se non coperta qui dimora. Cornelia che fa l'imbasciata, e poi parte . Cor. L'amica già la vuol ; venga, ò Si-

gnora.

Ar. Ohimè partir conviene . Lontananza crudel. Flo. Refto alle pene; Mà di gradir mia servitude in segno

Questo accettar ti piaccia anello in dono Ir. Sarà di compiacenza eterno pegno .

Flo. E contento io ne fono; (A due) Spera mio cor chi sà?

Caro addio Flo. Se parti ò bella Fausto Ciel , propizia stella

Lie-

13 L Lieto fine à noi darà. Spera mio cor; chi sà? SCENA QVINTA. Flore fele . C On defto, o pur vaneggie! Come in pochi momenti Frà così strani eventi Entro agitato mar fconvolto , ondeggie? Son desto, o pur vaneggio! Se in placidi horrori Và gemme, e thefori Sognando la mente; Non meno c'inganna La gioja tiranna D'un bene apparente! Trà l'onde più chiare Scherzando d'un mare Stå l'egro tal hora ; Mà l'onda, che mira E'l ben , che lospira Svanisce all'Aurora. Siete ah non meno, o mie speranze incerte SCENA SESTA.

Vò fognando fortune à ciglia aperte.

Cornelia dalla Cafa della Contessa come discorrendo con alcuno di dentro. EN Vada pure à villeggiar sicura,

Eà prendersi folazzo, O Signora Contessa, E lasci à me la cura Di tutta la fua robba , e del palazzo Come fosse lei stessa.

Hò capiti i fuoi sensi .

In Cornelia confidi, altro non penfi. Non Non mi par tempo invero (dafe)
Di partirfi hor da Roma à villeggiare;
Ne vorrei qualche imbroglio foi pettare
Mà pur certo penfiero
Mi paffa per la teffa, che non fia
Qualche fua gelofia?
Sò che hò vifto qui d'intorno
Notte, e giorno
Paffeggiare un non sò chia

Passeggiare un non sò chio Et adesto più non veggio, Tal correggio,

Sono hormai parecchi di. Sò &c Guardimi il Cielo, non sò già di quelle Che fcandalizin queste bagattelle.

SCENA SETTIMA.

Batocco, e Cornelia.

Bat. I N queste parti istesse,

E qui m'han detto dimorar la sposa. Che costei lo sapesse Non sarebbe gran cosa:

Bat. Sculatemi Signora. Cor. O adello parli bene. Bat. Ditemi ove dimora

Vna Dama il cui nome è detto Irene ?

E questa è la sua porta; Ma dimmi di saperlo, e che t'importa? Bai. Sol perche Floro il suo consorte è

giunto. Cer. Sei forse Camerata? Bar. Vn rantin più.

Cor. Stretto parente ancor? Bat. Hai detto

Alla

Cer. ( Alla vifta mi pare un Turlulù , E farli mio marito io non dispero.) Quest'altro è il mio palazzo:

Vna Contessa titolata io sono,

E accasar mi vorrei

Se gradisci il mio affetto à te lo dono . Bas. É tanto ascolto, ò Dei!

A non darle il mio sì farei ben pazzo. Bella,stimo mia forte

D'haverti per Conforte .

Cor. Che mi dai per fegnale?

Bat. L'affetto mio, ch'a ogni thefor prevale. Cor. Vorrei qualch'altra cofa .

Bat.Il tutto haurai, quado sarai mia Sposa. Cor Informami un pò meglio del tuo itato. Bat. Io sono un Capitano riformato.

Caro non più; non più. Il tuo labro vezzoletto, Il-tuo ciglio amorofetto

Stringon l'alma in servitù. Caro non più non più.

Bella t'adoro si . las.

Nel gioir tra caribaci Stringerò lacci tenaci Al tuo collo, e notte, e di. Bella t'adoro sì .

Entriam dunque à sposarci,

Et a i dolci riposi.

Cor. (La Conteffa è ancor qui.) Prima. adornarci

A noi convien de gl'habiti da Sposi. Bat. Mi parto à quello effetto.

Cor. O caro qui t'aspetto . lat. Peggio certo farà per chi la sbaglia .

tor. C'è cascata la quaglia.

Sen-

Bat. Sentirò dirmi, ò Signor Conte, addio.
Cor. Comparirò fra l'altre Dame anch'io.
S C.E N A O T T A V A.

N fomma è verità,
Che fempre resta al basso
Chi povero si sa.
Con detti da Gradasso
Mi spacciai per Signore,
Ella cadde al rumore.
Chi temuco esser vuò
Non si mostri poltrone,
Per prova io ben lo sò
Vedrai delle persone
Salurarri Iontano

Con la berretta in mano.
Non vi fia gente alcuna,
Che inarcando le ciglia
Di questa mia fortuna
Si faccia meraviglia.

Altri fi fon veduti
Più poveri pistoni,
Che poi fon divenuti

Della casa padroni.

Ma per parer à lei più vago, e bello, E comparir nell'amorofa (cena Vado à pormi il vestito, e la catena, Che poco fà comprai da un Barigello. S C E N A N O N A. Flore, e Batocco.

Floo. B Atocco, ove n'andavi? Bat. A ritrovarvi

E di tutto il successo ad informarvi :
Floo. E di che? Bat. Della Sposa;

Sapendo già dove habita, e ogni cosa.

E

E dicono effer bella da dovero . Fb. Hò cangiato pensiero. Bat. Come ciò in un istante? (te. Ms. Divenni, oh Dio, d'altra beltade amala. Se burlar mi volete Pazienza haurò, perche padron mi siete. Flo. Dico da miglior fenno.

Ba. A crederlo mi basta un vostro cenno. E qual Rocca ancor munita

Affalita D'improviso, non cadrà? Come un cor benche di fmalto, All'affalto,

Può durar, della beltà? . E &c. Non men d'Amor gli strali

Dall'arco d'un bel ciglio Furono à me fatali.

(riglio, Pria vidi il danno, ohimè, poscia il pe-Onde m'aggiro à queste mura intorno, Che son dell'Idol mio caro soggiorno. Accenna la cafa della Conteffa .

Bar. Come ? Flo. 'Dico che quì vive il mio Illustre Dama,e di beltà più rara. (Bene Lat. (da se) Potea dirla più chiara .

V'ingannate, Signor, di quà stà Irene. Accenna la cafa d'Irene . Adesso parto. Fle. E dove? Bat. A dire-

il tutto . da se)Se la piglia con me, vuol restar brut-Flo. Che quivi entrar l'altra mi veggia, io Bat. (da se) O adesso la rompemo.

Ho. Et à sdegno s'accenda. las. Non và ben la faccenda (da se)

Questa è la Sposa mia; Tarlo mi rode il cor di gelosia :

126
(A Fioro.) Che i forse à lei parlassit
Flo. Cortese la trovai, tanto ti bassi.
Bas. Et era mascherata?
Flo. Così à mirarla anche mi su più grata.
Bas. (da se) Questo è ancor peggio. Flo. E à
termine son gionto.
Che morirò se di costei son privo.
Bas. Signor, fareviconto.

Che Irene hà già saputo il vostro arrivo.

Flo. E chi gliel disse, chime t

Bat. Basta lo sa, tant'è. Flo. Trova qualche inventione

Da sturbar queste nozze, e di placarla.

Bas. (Ricorre à un bon mezzano), In conclusione

Non potrete sfuggir di visitarla; E vi sarete dall'amico spinto. Fie. Che strano laberinto !

Oh Dio - Ma che ! Nafcolo v'entrerò : E far sì che mi sdegni anche saprò :

Vna Dama che si prezza, E di spirto, e di bellezza, Ci vuol tempo à conquistatla. Ma se ben si mostra amante Basta meno d'un istante, Con un scherzo à disgustarla. Vna &c.

### SCENA DECIMA.

Martin Batecco folo.

Non faprei veramente
Qual firana france fire
Hoggi faltata fix
I'i Floro nella mente?
E con voglie importune
Cerchi impedire à me le mie fortune?
La

La Contessa è mia moglie; Qual forza usar potrà, chi me la toglie; Farmici fare

Vuò tanti d'occhi Pria di latciare; Ch' altri la tocchi.

Mi vedranno come un lampo Impugnare armato in campo Spade, storte, e brandistocchi. Farmici fare

Vuò tanti d'occhi Pria di lasciare, Ch'altri la tocchi

Fine del primo Atto .



## ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

Strada .

Irene, e Cornelia, che escono dalla Casa della Contessa con gl'istessi habiti da Maschera

Cor. E Ccovi confolata.

Lo fposo è gia venuto.

1r. E da chi l'hai saputo?

Cor. Da un garbato Signor fuo Camerata Andate presso in casa, & à spogliarvi, Che di vessirmi nobilmente anch'io Penso per honorarvi.

Ir. Quanto m'annoia, oh Dio, Se pria caro mi fù di Floro il nome:

Cor. Come, Signora, come?

Ir. Mentre il Cielo mi sforza ad amar E Cupido mi vuol infelice, Qual mi lice

Conforto sperar? Cor. Io non capisco ancora

Quel che dite, ò Signora? Ir. Se rapisce gl'affetti del cor

Vago oggetto, e di fensi mi priva, Cio deriva

Dal Nume d'Amor . Cor. Che novitade è questa?

A così grato auvilo State pensosa, e mesta? Ov'è il solito brio del vostro viso, Hà quel prorito D' haver marito Ogni Zitella .

E miglior neva

Già mai non prova Giovine bella.

Hà &c.

Ma voi che giunta siete Col bel consorte à fine si bramato

Dopo haverlo aspettato, Mesta ancora tacete ?

Ir. Con tirannico amore

Puote ignoto garzone, appena giunto Vincer gl'affetti, ed involarmi il core . Car. Dove il vedeste ? Ir. In questo luogo

appunto. Cor. Et era foreitie re?

Ic. Tal habito egli havea . Cor. Stiamo à (da fe) vedere,

Che l'istesso è sicuro, Che finse amarmi alla mia fè spergiuro . Da quanto tempo in qua ? Ir. Son pochi

istanti cor. Hor fidatevi, Donne, degl'amati. (da se)

Ingannata essa ancor su dall'indegno. Contro quel disleale ardo di sdegno.

Se à me l'ha fatta,

Ancor à lui La vuò rifar .

Faremo patta Fra tutti e dui

Nell'ingannar .

Se &c. Ir. Ma ferma il corso, homai, folle desso.

Non hò delle mie voglie Forse il dominio anch'io ? Termine al delirar fian queste soglic-

н

140 E che giuga il mio Spolo hora già parmi Entra nella sua Casa.

Cor. Il modo troverò da vendicarmi.

Torna in casa della Contessa.

SCENA SECONDA.
Floro, e Batocco vestito d'babito ridicolo,
e una catena al collo.

Flo. He sciocchezza è mai questa?
Habito sembra à rè da Servitore?

Bat. Essendo voi di festa

Mò creduto ancor jo di farvi honore.

Et insieme vorrei Condurre à fine un certo mio disegno:

Flo. Ciò soffro, perche sei

Per la tua fedeltà di scusa degno.

Bat. Ma torniamo al proposito, ò Signore,

Flo. Ad Irene portar mi voglio è vero;

Ma con fermo pensiero Di romperne i trattati.

Bat. Così fanno gl'ingrati (da se) Flo. E sol per complimento.

Bat. Dunque n'andran le mie speranze al vento. (da se)

Flo. Contro l'armi de l destino

Chi resistere potrà?

Ma più poi se in campo armato.

Consistrato

Congiurato
Anche seco è il Dio bambino
Col favor d'una Beltà • Contro &c•

Di quel ben, che mirai Dall'accorte maniere à i vaghi rai.

Dall'accorte maniere à i vaghi rai, Pende ogni mio conforto. Bas. Più bella è Irene, e se le fà gran torto.

-

Dell'altra con l'una E quel paragone, Che i granci alla Luna, La neve al carbone. Se questa rimiro

E' un pezzo di gesso, E' un pan di butiro, Se à quella m'appresso. Anch'io di carne sono.

D'haver gusto pretendo,
E del bello, e del buono

Quanto ogn'altro m'intendo. E pur qualche suogliato d'hoggi gierno Lascia una starna per magiare un storno.

Non può piacere à me,

S'ègrafa à i lumi tuoi Prendila pur per te. Sia &c. S C E N A T E R Z A.

Batocco folo.

Tupido refto à così strani detti!

Ne scorger posso, come sia bastante
Quel diforme sembiante,
Del mio padrone à lusingar gl'assetti.
E in questo modo la discorro meco,
Che questa è qualche Fata, ò ch'io son

A visitar la Sposa ei parte intanto, Come serpe all'incanto. Donna vis succida, e smunta, Non saprei di te che sarne; Che la gola della carne

Mi facea stimar la giunta. Donna vil sucida, e smunta. \$ C E N A Q V AR T A.

Cornelia abbellita di givie dalla casa della

Contessa, e detto.

Corn. Della Contessa queste gioje, e'l vezzo (dase) Lasciati alla mia cura,

D'inestimabil prezzo

Fanno farmi di Dama la figura.
Mà il gonzo è qui. Bat. Parte di casa.

e fola. Cor. Penfo così di fargli un pò di gola.

Bat. Voglio star su la mia.

Cor- Vuò dargli gelosia ., Bar. Così belli diamanti

Son cose veramente da Signori.

Cor. Sò che val de'contanti Quella catena, e m'incatena il core.

Bat- Più relister non posso.

Cor. Duro è pur troppo à rodere quest'osso.

Addio Signor marito.

Bar. Servo, Signora Spola .
Cor. Quanto vale il vestito ?

Bar. Di che prezzo è ogni cola ? Cor. Servo, Signor marito.

Bat. Addio, Signora Sposa.

Cor. Oh che foia si mena?

Bat. Che vergnia ? stamo à Roma.

Cor. Ben vi stà la catena. Bat. Et à voi quella soma.

Cor. Vh che vergnia si mena? Bar, Che foia? stamo à Roma.

Cor. Dite pur , che con Irene Voi passate considenza. Si vogliatele pur bene

Son scartata, e ci hò pazienza.

Io sò ben, che v'accarezza, Et amate il Signor Floro . Che per voi la moglie sprezza.

Me ne avuedobje non m'accoro Cor. Chi diffe ciò? Bat. L'istesso Floro, 1

voi. Cor. Irene à me scopti gl'affetti suoi.

Bat. (da fe) Se hò d'Irene l'amore, oh me felice ?

Cor. (da fe ) Se Floro m'ama, altro fperar

non lice . Bat. Vecchia mia già ti lascio, e l'altra fcieglio :

Cor. Pazza farei non attaccarmi al meglio? Bat. Et il padrone istesso

D'amarla m' hà concesso . SCENA QVINTA.

Cafa d'Irene . Irene spogliandosi degl' babiti da Maschera

Cco già vi depongo Habiti menzognieri . E filentio v'impongo Male accorti pensieri . E mpj ministri, e rei Fosti, e sola cagion de fallimiei. Serbi costante il cor, chiuda il mio petto Solo di Floro il coniugale affetto.

> Mia nave ardita i Da un mare infido Con fausto raggio Pensier più saggio Scampo t'addita .

Al lido, al lido,

A1 &c.

Per isfuggir quei danni, Che presaggiva un forsennato volo

Ecco-

144 Ecco ripiego i vanni; ( Nel r ipiegare le Che mentre Icaro al Polo (vefi. Temerario fi porta Con le cadute sue mi rende accorta. SCENA SESTA. Flore , & Irene . Flo. TErmine, civiltade, e convenienza Quà mi porta, ò Signora, A' venire in quest'hora Alla vostra presenza, Ir. O Stelle , o Ciel , che miro ? Non è questi il mio bene Per cui d'amor sospiro? Flo. E pervenuto appena al fuol Romano ? Ir. Vn complir no udij già mai più strano! Flo. Benche sia rara la beltà d'Irene, (da fe Non fà il primiero amor porre in oblio. Ir. A i detti almen non mi ravuifa, oh Dio? Floro, amato conforte, Offrir non mi potea Più seconda la sorte Di quanto scorgo in voi , grata l'Idea Onde al caro sembiante Ecco impegno la destra, e m' offro amante. Flo. Ne i dubbj contrasti (da se) Mio cor, che farai? Se forza, che basti A vincer non hai? Di questa in me l'affetto, E la rara beltade Vnita all'honestade; Possenti sono, e fanno guerra al petto; Ma dell'altra lo spirto e i vaghi rai. Ne dubbj contrasti

Mio cor che farai ?

Mà

In Mà voi non rispondete ? E forfe ad altro amore intento fiete ? Flo. A così pronta offerta

Dar subita sentenza Resta la mente incerta

E meglior la darà la mia partenza. SCENA SETTIMA.

Irene fola .

Vnque la data fede Così offerval' infido, Se da remoto lido

Per me rivolse à queste mura il piede? Infelice già parmi, Ch'ove gl'affetti suoi m'offerse in dono

Fù fol per dispregiarmi, Montre altra mi credea di quel ch'io fo-E se in un tempo odio, & amor palesa. Poca è la stima, & è maggior l'osfesa.

Per tenor d'un empio fato, Che d'affligermi non cessa,

Son amante d'un ingrato, Son gelosa di me stessa.

Che farò dunque oh Dio? Misera, e con qual armi Io potrò vendicarmi, Se di me contro me la rea fon io ?

E se d'ira m'accendo Con i disprezzi fuoi me stessa osfendo.

A gl'assalti del mio petto Arti ignote Amore inventa,

E le faci d'empia Aletto

Per cruciarmi al core avuenta ? Ma se amando mi fugge, anche, à vendetta

Vilipefa, & amata Amor m'alletta. Vuol partire . H 4 SCE- 146 SCENA OTTAVA. Batecco , & Irene .

Rovandola qui fola Depongo ogni paura.

O beila, una parola. Ir. A me? Bat. Signora sì. Ir. Strana figura! Che dite? Bat. Io fono quello Che alla Dama qui incontro: Ir.Io non

v'intendo. Bat. Dicesti che piacevavi il mio bello ? Mà vedete però , non ci pretendo .

Ir. Questi per quanto scorgo è qualche pazzo?

Ruon Vecchio v'ingannate, Che non sò chi vi siate .

Bat. Dir vecchio à me : che quasi son ra.

gazzo, E vengo felo à un amorofo invito? Ir Eh che sei rimbambito .

Et jo fte à dar udienza, à un animale? Bat. Spero non farà, poi tanto gran male .

SCENA NONA. Batocco folo .

H OR vanne contento Mio core, e ripola. Bat. Vn bon complimento T'ha fatto la sposa . Credevo à bacchetta Già d'esser padrone. Se più quì s'aspetta

Divento à bassone . Tù me l'hai fatta, e me la segno al dito, Vecchia, vuò che ne mangi il pan petito.

### SCENA DECIMA.

Strada • Floro folo •

Ditemi, ò stelle, e che sarà di met Qual dessin propizio, ò rio

Assalendo il petto mio Ferma l'alma, e muove il piè? Ditemi, ò stelle, e che sarà di me ?

Sotto volto mentito, ignoto bene Con lufinga fallace, Se al cor diletta, e piace:

Se la beltà d'Irene Allo fguardo palese Amante non mi rese?

Colpa è d'un cieco Dio : Qual destin propizio, ò rio

Affalendo il petto mio, Ferma l'alma, e muove il piè? Ditemi, ò ftelle, e che farà di me? A feguir l'altra amante Amor m'invita,

E resti Irene în libertă gradira. Dama, che à molte în nobiltă prevale Questa è, che qui dimora,

Accenna la Casa della Contessa . Ma sono incerto ancora, (guale: Che resti il volto al suo gran spirto e-Intorno à queste mura ecco m'aggiro, E la perduta libettà sospiro.

S'CENA VNDECIMA.
Cornelia dalla Casa della Contessa, e Floro

Cor. Eccomi, à un cenno vostro, Floro amato mio bene hor mi vedete ? Flo. Che stravagante mostro!

Io non sò chi voi siete? Cor. Così presto chi t'ama

H 5

Hai

148 Hai potuto, o crudel, porre in oblio ? Flo. Ohime / questa è la Dama, (dase ) Ch'arbitra già si fè dell'amor mio ? Oh, tradita speranza!

Come il tormento hà di piacer sébianza! Cor. Mà tù non mi rispondi, amato Floro! Quanto più mi disprezzi io più t'adoro.

Flo. E' d'effa certamente;

Mà come fù possente

Dardo si vile à penetrarmi il seno? Cor. Per temprar quelle fiamme onde tutt' ardo

Deh concedimi almeno Vn amorofo fguardo. Flo. Oh destino protervo!

Fù mio l'errore, e fù verace il servo.

Benigno comparti

Sollievo al mio foco: Flo. Se dissi d'amarti

Fù folo per gioco. Cor. Ah perfido, fallo

Il Cielo, ed amore. Flo. Conosco il mio fallo;

Detefto l'errore . Cor. Apri gl'occhi ti prego :

Flo. Stolto già fui, nol niego. Più mi disprezzi,

Più t'amerò. Con arti, e vezzi Ti vincerò.

Sempre in amarti Sarò fedel .

Voglio adorarti; Benchè crudel

E fin che spirto nel seno haurò.

Più &c.

SCENA DVODECIMA.

Floro folo . Ttonito, e confuso Non sò dove mi volga, ò il piè rag-Ingannato, e delufo Scorgo il fuo vaneggiar ne miei deliri.

Sì, che troppo fui folto Cedendo à lufinghiero, e finto volto.

Infelice hor che farò ? Se d'Irene i vaghi rai Troppo folle disprezzais A chi volger mi dourò? Infelice hor che faro?

Già dell'error pentito Corrò d'Irene all'amoroso invito

Vuol entrare in Casa d'Irene SCENA DECIMATERZA.

Irene , e Floro . ON temerarie voglie Chi di nuovo presume Penetrar queste soglie?

lle. Io fon , che al vago lume Dell'acceso tuo sguardo, Le follecite piume aggiro, & ardo

A così pronta offerta " Dar fubbita fentenza

"Resta la mente incerta;

"E meglior la darà la mia parténza? Finge di partire.

Flo. Perche volgi, ò crudele Adirato il sembiante? Ir. Accio godi, infedele,

Della tua nuova amante? Flo. Mentre co'detti miei

Condennare mi vuoi , crudel tù fei .

н

150 E al colpo inaspettato (dase) Privo restai di sensi. Ir. Che rifpondi, che penfi ? Fl.E covinto mi veggio,e disprezzato(da /

Fr. Ella ciò mi fè noto, e dir potrei Con veritade espressa,

Che sia quella, che adori altra me stessa.

Fl Noti ah troppo le sono i falli miei. (das Vn alma, ed un petto

Natura ci diè; E fol d'un affetto Capaci li fè . Se luogo à più amori Tua mente fognò. Ancor di due cori

La speme ingannò! Perche sprezzi, o crudel, chi te defiat Siegui chi t'ama, e chi ti fugge oblia.

SCENA DECIMAQUARTA.

Floro fele . H, tù mi lasci, e vuoi, Che t'abbandoni anch'io Si si, pronto eseguisco i cenni tuoi: E fotto il Ciel natio Le mie sventure, e la delusa fede

A pianger volgerò, ramingo il piede: Quando mai, sfere severe, Mirerò à mio prò Dominar gl'influssi vostri ?

Infelice, ah ciò non spero, Mentre veggio l'alto impéro Splender fol di fiere,e mostri.

Sì , nell'orbe celeste

Re-

151.

Regnan Tori, e Leoni, Splendon ladi funeste, Sempre à gl'empi propizie, avuerse à i buoni.

Fine del secondo Atto.



## ATTO TERZO.

#### SCENA PRIMA.

Cortile .

Cornelia , & Irene .

Cor. Ome v'è sopragiunta in si poche hore Tanta melanconia?

fr. Puto tormento maggiore

Darfi di gelofia ? Cor. Di me certo, ella dice,

(da fe) Perche à Floro parlai .

Vorrei saper, se lice,

Chi pena tal può cagionarvi mai? Ir. Di Floro io parlo alla mia fè spergiuro. Cor. Quel che m'immaginai farà ficuro.

Fr. Dell'infide ragiono . Cor. Più che certa ne fono .

Se alcun m'incolpa D' infedeltà , Non c'hebbi colpa

In verità.

Anzi nulla si mosse à miei sospiri Ir. Non capisco, ò Cornelia i tuoi deliri.

Cor. Meglio in gratia , spiegatevi , E per mio gusto un tantin più allargate-

Ir. Trà finte spoglie ascola Floro con doni, e con amor m'accolfe : Mà con fuga (degnofa

Nel mirarmi qual sono à me si tolse.

Migradisce, em'offende;

Mi

Mi disprezza, e m' honora;
M'odia, e d'amors'accende;
M'abborisce, e m' adora.
Hor se delusa in guisa tal mi veggio.
Di non più udita gelosia vaneggio.
Han rigor, pietà, vendetta
Net mio cor comune il loco;

Nel mio cor comune il loco; Mentre à sdegno amor m'alletta M'arde il giel, m'agghiaccia il soco. Han &c.

Cor. Signora, non errasti A stimarlo un ingrato;

Hà più d'una ingannato.

Per prova io ben lo sò, ranto vi basti. r. Hor che più tardo à vendicar l'offesas

Sù miei spirti all'impresa. SCENASECONDA.

Cornelia sola . ON vezzi lufinghieri Ad amarlo m'invita; Pronta me gl'esibisco à suoi voleri, E mi da ful mostaccio una mentita. Vedete, che pazienza. Avuertite lo dico in confidenza. Mà con chi parlo ohime, Se Irene più non c'è ? Saputo ho quel, che importa; Per capire l'impiccio; Scoperta hò già la terta, E m'è venuto in testa un bel capriccio? Con un simil vestito, Che à lui coparve Irene, uscir io voglio, E con volto mentito Cercherò d'ammollir quel sen di scoglio. Basta vedrassi à prova Che

154
Che sò aggiustar dentro un bacil quattr'
Saprò ben pigliare (ova.
D'amore nel gioco

La palla di balzo.

E il piè nel ballare, Che intendo anch'un poco,

Non metter in falzo - Saprò &c. Assisti è sorte à così bella trama.

Già vado à pormi gl'habiti di Dama . S C E N A T E R Z A

Flore, Batocco , e Cornelia da parte .

Cor C Cco sen viene Floro

L Di quel suo Camerata in copagnias-Starò à sentir tutti i discorsi loro

A capo à questa via.

Bat. Hora, che sete sposo, E che mai v'è successo, Che vi tien sì pensoso?

Flo. Odio il Mondo, edio Amore, edio me

ftesso.

Bat: Creder però non posso, Che cascara vi sia la casa addosso?

Flo. Irene contro me d'ira s'accese. E placarla ho fin hor cercato invano . Bat. Così interviene à chi trovar pretese

Meglio pan, che di grano,

E ben vi ftà, se più di voi non cura.

Cor, Questa loro discordia è mia ventura.

Bai, Non volesti fentir la mia ragione;

E perche vi parea,

Che parlassi à passione . Flo. Opra sù sol d'iniqua sorte, e rea . Bat. Forse divenir Conte, e Titolato

Pensavate cred'io; E questo v'hà ingannato.

Hor

For. Hor entra in ballo il personaggio mio. Non saprei qual frenesia Vi movesse d'haver gusto Di colei , che pare giusto Il ritratto d'un Arpia. Cor. Tù menti menzognero, Elo. Ah; che pur troppo è vero. Col fuo grugno fmunto, e fecco Sveglia i vermini se parla; Ne vorrei manco toccarla Con la punta d'uno stecco. Cor. Mi vien proprio la foia : Flo. Più fentirti m'annoia . Cor. Son pur la gran balorda! M'hauranno già veduta, (da: E con astutia arguta Voglion darmi martello, e un pò di cor-Io sò di comparir frà l'altre belle; Ne mi picce di simil bagattelle. SCENA QVARTA. Floro , e Basocco . A che più trattenermi in queste arene S'hò perduto il mio Bene? Hor vane, e appresta ciò che di mestiere Faccia per la partenza. Bat- Non potreshvo havere Tantin più di pazienza.

Che à dir il vero ci faria gran smacco Ritornar al paese

Con le trombe nel sacco. Flo. Cimentarmi non voglio à nuove offele.

Bat. Per aggiustar l'intrico Si porra per mezzano Ancor quel vostro amico .

156
Flo: Così rifolvo, e ogni tuo detto è vano.
Fuggirò del Ciel Latino

Il destino
A miei danni empio,e severo.
Mà, se porto il danno espresso
In me stesso,

Di fuggir indarno io spero.

SCENA QVINTA.

O si che ho fatto il male da per mè:
Sono stato un balordo
A farmi uscire dalla gabbia il tordo
più rimedio non c'è
pro suori di stracci,
Comandar à bacchetta
potevo, come gl'altri Signoracci,
E mi vedo restar Conte in braghetta.

Hor torniamo al paese A calcolar l'entrata con le spese. Tebro ingrato, ecco il lascio.

Abb andono le tue fponde,
Digrandezze fol feconde,
A chi fà d'ogn'herba fascio
Tebro ingrato, ecco ti lascio.

SCENA SESTA.

Irene, e Cornelia.

ON subita presezza
Presenta questa carta,
Ed avanti, che parta, (li da una lettera')
A chi pertroppo amor m'abborre, co

Cor. Farò che gli sia data Da quel suo Camerata,

Che

Che di portarla io stessa non prometto : r. E ciò per qual cagione? Cor.Riceuto hò da lui più d'un dispetto, . Et intaccò la mia riputatione . . Sù via non più dimora. (hora: or . Bafta. Ir. No replicar. Cor. Vi fervo hor Anzi parto volando, Credo che haurà già vista (da se) Vn altra che gli mando Per la disposta trama da un Copista:

SCENA SETTIMA. Irene sola .

T Ell'inviato foglio Gl'indizj mirerà d'un cor fincero, Atti à convincer l'ostinato orgoglio, E vederlo ben spero Nel amoroso invito

Del torto insieme, e dell'error pentito. Fà, che mi veggia Amor

Vn di contenta appien.

Dilegua dal mio cor Fa &c. Di Gelosia il velen • SCENA OTTAVA.

Strada .

Floro, e Batocco in habiti di partenza, e ciascheduno da se, come ricevendo di deniro una lettera .

Vesta per quanto leggo è à me diretta . at. Vna lettera à me ? Fle. Chi me l'invia? at. Sentimi. Flo. Non partir. Bat. Guarda

che fretta! Ph.Strano capriccio Bat. Già fe n'andovia Fh, E à chi darò risposta?

Sarà qualche Ministro della Posta;

Ma vedete che sciocco Manco volle il baiocco .

Flo. Forfe dal contenuto Ne verrò in cognitione.

Bat. Troverò chi la legga. Ecco il Padrone Flo. Batocco ove ne vai? Bat. Che v'è accaduto.

Flo. Vn viglietto m'è giunto Senza saper da chi

Bat. L'istesso per appunto.

A me succede. Flo. Il mio dice così.

Legge. Quell'incognita Dama,

... Che restò dal tuo dir contenta appieno » Teco abboccarii brama

, Nel luogo stesso una sol volta almeno. Dunque vano sospetto

Mi deluse la mente esser colei,

Che già si rese oggetto Cost vile, e deforme à gl'occhi miei ? Torna un raggio di speranza,

E richiama i miei diletti. Mà le gioie in lontanza

Son tiranne degl'affetti : Torna &c.

Pur ascoltarla io voglio, e al luogo istes-Chiarirmi del successo. Bat. Quanto stiamo à partir? Fle. Altro mi

narra. Quì mi ferma il destino.

Bat. Perderem la caparra, Che hò data al Vitturino.

Flo. Perdasi pur nol curo, e il tutto oblio . Bat. Leggere almen questo viglierro mio . Flo. legge. In mia cafa v'aspetto

.. O mio caro, e diletto;

"Già che il Ciel cosi vuole --Bat. O che belle parole? Flo., Per dar sollievo all'amorose pene . La vostra amante Irene .

Bat. Come ? Flo. Si questa Dama

A se t'invita, e chiama,

E la carta t'invia. (gli rende la lettera)

Bat. Eh che mi vuol burlar Vofignoria. Fle. Con quest' arti invan si crede

Risvegliar geloso affetto

Nel mio petto.

Che d'Irene il vanto cede A quel ben che m'innamora. (rora. Quanto l'ombra alla luce, al Sol l'Au-

SCENA NONA.

· Batecco folo . Capir la cagione,

Che muova à queste smanie hoggi il Padrone Ci vorrebbe del mio cervel più scaltro.

Mi fà fretta à partire, e poi si pente. Sò che dirà la gente,

Chessam due bone teste,e l'uno,e l'altro. Ma se non sono i miei sospetti vani Qualche nuovo regiro ha per le mani,

Creder à i vezzi Di donna amante

E' vanità . Se l'accarezzi

Fido, e costante Peggio ti fà •

Creder &c. Pur, se la bella Irene à se m'invita,

Se le piace il mio genio,e l'humor mio. La faccenda è finita,

Ne

160 Nè più bramar, nè più sperar postio Di questo ben promesso. Già me n'entro al possesso.

Entra da Irene . SCENA DECIMA: Cafa .

I rene sola vestendosi gl'habiti da maschera

simular sembiante Ecco mi porta Amore Per convincer d'errore Vn forfennato Amante. Forza non più sentita Di ftrana gelofia Rende l'anima mia Contro me stessa ardita . Mà Floro à me chiamato, Non è ancora quà giunto!

SCENA VNDECIMA. Batocco , e Trene . come arride alle mie voglie

fato: Quì la ritrovo spiritosa appunto. Bella , già che v'è nota Di quest'alma devota La costanza, e gl'affetti, E che solo per voi languisco, e moro,

Ir. Questo parmi, che sia Quell'amico di Floro:

E forse messaggiero à me l'invia .

Bat. Fate che resti almeno Con i vostri himenei Hora contento appieno. Ir. Di chi parli? Bai. Di mè. Ir. Stolto tu fei. Bai. Dunque non mi chiamafte? Ir.E quan-

do e come?

16 r

Bat. Leggete, che quì scritto è il vostro nome .

Ir. Questa è la carra, ohimè, che dar dovea Cornelia à Floro; oh mia fortuna rea! Invan dunque l'attendo ;

Onde per seco far l'ultime prove

Fà di mestiere il ricercarlo altrove . SCENA DVODECIMA.

Batocco folo . OR io quì che più voglio, e più pretendo ? Eccomi al fin , con l'amoroso invito Per la seconda volta hoggi schernito . Ma questo mi consola, Cioe, che la Contessa

Mi diè ferma promessa

D'accettarmi per Spofo, & in effetto Voglio esserle marito à suo dispetto . A nulla giovarà la fua triftitia; E sò che à Roma c'è bona giustitia .

Voglio fare anch'io la prova Se ancor duri quell'usanza, Che il proverbio seco porta.

E se bene alcun si trova 🕻 Che lo fan prevaricare L'interesse, ò la Commare ; Il favore, ò l'ignoranza Poco importa, poco importa. SCENA DECIMATERZA.

Cortile .

Cornelia sela vestita con habito simile a quello d'Irene in maschera . OR così travestita Amor promette Vn lieto fine al concepito sdegno; arò contro l'indegno

Le

162
Le mie giuste vendette;
Che meritar può lode;
Quando s'ottien vittoria, anche la frode
Se c'incapppa

Non mi scappa, Ne da me speri partito.

Che sò bene, Se conviene

Far del resto, al primo invito. Se &c.

Da me ciascuno impari L'amoroso deso come si smorza, E che gusti più cari Son quelli, che s'ottengono per forza Mà Floro qua sen viene; Fingo, per ingannarlo, esser Irene. Si mette la maschera, e getta il bassone. SCENA DECIMAQVARTA.

Floro, e Cornelia.

Flo. Cco à tuoi cenni, ò bella,
Muovo fedele amante

Le sollecite piante.

Cor. (Contrasa la voce) D'una più sida At

cella

In me trovi, ò diletto, Pronti voleri, e riverente affetto. Flo. Voci care, e gradite. Cor. Me felice, e beata!

Flo. Fortuna inaspettata! Cor Dolcezze saporite. A due.

O quanto s'inganna Chi fempre d'infido Cupido Condanna.

O quanto s'inganna. le. Deh togli, o cara intanto Dall'aspetto gentil l'invido velo, Che di sua luce in Cielo Perderà Febo il vanto. Quello à mirar l'avida brama affretta . or. Per dirla, fono un pò vergognofetta.

lo. A che venir fotto mentita gonna ? r. Vuole così la mia Signora Nonna lo. Troppo ingiusta cautela

Mi priva del tuo bello . r. Ciò non ti dia martello,

Perche ancora non son fuor di tutela. br. Svelami, ò cara,

La vaga rofa,

Che il volto infiora. Da questo impara

Più luminofa Sorger l'Aurora. Svelami &c. Condona il fallo à un amoroso ardire. uol scoprirla, Vella fi ritira,e fid per cadere .

Che vi successe i ohimè . ir. Nulla Signor, mancò tantino il piè.

Mi sento però tutta intenerire. Sì, mirerai quel viso

Ove fan pompa, Amor, le gratie, e'l rifo. Già gia mi piego à sodissar tue voglie.

Pur che m'accetti pria Per tua diletta moglie .

ne. Ciò solo brama il cor, l'alma desia . Mentre flà per dar la destra sopragiunge Irene dall'altra parte restando in mezzo Floro .

164 SCENA DECIMAQUINTA.

trene majcherata, e detti.

Ir. S Ignore, à te di nuovo Riede chi degna degl'affetti tuoi (vo? Rendesti, e render puoi .

Mà come, altra in mia vece hor quì ritro-Cor. Cocludiamo le nozze, e che più aspetti? Flo. A due sì varj, e somiglianti oggetti

Riman stupido il ciglio? Chi mi porge configlio

Ir. E pur ciò miro, e vivo Cor. Oh che importuno arrivo . Ir. E tù dimmi chi sei ?

Cor. Come c'entri à fapere i fatti miei .

Ir. A me vieni . Cor. Te bramo . Ciascuna tira à se Flore.

Ir. Conoscerai l'amor. Cor. Vedrai se t'amo. Ir. A me vieni. Cer. Te bramo .

Nube allhor, che dal furore Contrastata è di più venti, Ben esprime del mio core

Quali sian gl'aspri tormenti. Cor. Prima il posto occupai della rivale. Flo. Te seguiro, che tua ragion prevale . Ir. Crudel se m'abbandoni (Finge di partire

Già men vado à morir.

Fle. Ferma il piè, non partir. Cor. Se ad altra il cor tù doni

Ch'io resti è vanità? (Finge di partire

Flo. Pietà , cara , pietà .

Ir. Tralasciar quest'impresa Per tua cagió douto (Finge di partire

Flo. Ah non sia vero , nò . Cor, Io d'effer vilipefa

Deggio soffrir così? (Finge di partire

Bel-

Della t'adoro si.
Più soffrise non voglio
Vniti al proprio danno
Dell'amante l'inganno,
Della rival l'orgoglio.
La gemma, che mi desti,
Già che delusa io sono, à te la rendo.
Gti rende l'Anello, che le haveva donato.
Chiari indizi son questi,
Che te rauvis, e l'error mio comprendo.
Quindi d'amore in segno

Il mio voler t'impegno.
A tuoi pregi rivolto

L'arbitrio mio sì grato dono accetta. Già la defra ti porgo, e fcopro il volto. L'rene mia diletta (Ti fei. Floro mio ben

O fortunato amor, lieti himenei.

h. Hor che mia forte rea M'hà guastato il patticcio Mi leverò da torno un tale impiccio : Si (maschera gettando per un vicolo tutti gl.)

j majebera gettando per un viccio tut babiti, e riprende il suo bastone. E star senza baston più non petea.

Allo strano successo, Per non restar delusa s Sarà bastante scusa

Il dir che giungo adesso. SCENAVLTIMA

Batecco, e detti.

Eh rifolyi una volta,
O Contessa mio bene,
A levarmi di pene.
The Certic farei ben stolta,
Non accettare à sì cortese invito

٧A

Vn ricco gentilhuomo per marito.
La parola già data hora t'adempio.
Bst. Sarò di fedeltà ben raro esempio.
Cor. Camminero con l'altre Dame, al pariBst. A scorzi anch'jo maneggierò denari.
Ir. Tanto è in un cor possente
L'amorosa passione.

Fle. Non parmi condecente, ciones Che diamo à questa Dama hor fogget (r. Che Dama? E la mia donna d'accom-

pagno.

Bat. Come non è Contessa Quale d'esser professa? Hò fatto un bel guadagno! Ir. Ella per quanto osservo

Parla con quel Signor, suo Cammerata. Flo Irene v'ingannate Egli è mio servo. Cor. Vh poveretta me! Ci son cascata. Bat. Spesso è fabro tal'un del proprio dano. Cor. E sù l'ingannator cade l'inganno. Bat. Consolati, che mai

Non mancherà Batocco alla tua porta. Cor. All'arme tua vedrai (porta

Che un bel cimiero il nome mio gl' ap-Bat ) Ed hà trovato ciaschedun di noi Cor.) Carne proportionata à i denti suoi.

(r.) Flo.) Viva Amor viva viva

Ir. Rifuoni intorno
Sì fauffo giorno
D'echo feffiva
Viva Amor, viva, viva.

IL FINE.

# LA FORTVNA TRA LE DISGRATIE. MELODRAMMA QUINTO.

# PERSONAGGI.

Erminia Duchessa di Belprato.

Licori sua Dama confidente.

Eurilla Damigella di Licori.

Olmiro Cavaliere Romano creduto Floro.

Turpino suo Servo.

Floro, il quale deve esser rappresentato dall'istesso Olmiro conhabiti diversi.

La Scena si finge in Belprato.

## MVTATIONI DI SCENE.

Giardino.

Strada.

Stanze.

Viale d'Allori con un Portico in facciata.

T-

# ATTO PRIMO. SCENA PRIMA.

Giardino .

Erminia , e Licori per mano .

. A due .

Gioie, à contento A Il Sole, che nasce Vnite ci desta. La cuna d'argento, E d'oro le fasce L'Aurora gl'appresta.

A &c.

Lic. In sì lieto, foggiorno Ove scherzan di Flora Le pompe ad arricchir le gratie intorno, E' giusto ben, che noi godiamo ancora; E trà fiori l'errante aura gradita A i diletti al piacer l'animo invita.

Er. Gioventù fenza Amori E'un Ciel privo di stelle, Prato che in verde april di frode, e fiori Spogliàro atre procelle,

Sole frà nubi involto, Di beltà privo, e d'ornamenti un volto.

Trà 'l candor de gigli ascosa Dà la rofa

Primi vanti alla beltà . Langue poscia il bel sereno,

E vien meno Al mancar di verde età. Trà &c.

lic. Che s'ella in ful matino Comparve à noi ridente,

Vai-

#### SCENA TERZA. Strada .

Olmiro , e Turpino ,

01. E Sigesti il contante Ove già t'inviai ?

Tur. Non Signore . Ol. E perche? Tur. Ci fon de' guai.

Ol. Come, de guai ? Tur. Fallito è quel

Mercante, Al quale era la lettera inviata.

61. Ah, destino crudel, sorte spietata! Tur. Questi son quei casi strani,

Che succedono hoggidì.

Piena sempre nelle mani Hà la borsa chi falli.

Questi &c. Ol. Deh quanto, amato fervo

In ciò la mente tua s'inganna, ed erra;

E' un mio destin protervo,

Non già l'altrui voler, che mi fà guerra . Empia stella fatale

Splendea forse crinita al mio natale.

Nel mirar grandezze, e honori Hò di Tantalo il tormento.

Se la man stendo à i favori Mi svaniscono à un mométo. Nel &c

Saische venir dal patrio fuol Latino Soura queste del mar Belgiche arene Esule mi conviene.

Tur. Sò che fenza un quatrino Siamo in lontan paese. Chi ci farà le spese?

Come la passeremo?

Ol. Richiede estremo mal, rimedio estremo. Tur. In Francia è un certo loco,

Che Limofin è detto,

Pri.

170 Prima l'adarvi par che spiaccia un poco Mà poi reca grand'utile, e diletto. Et è facil davero Dell'honorata birba il bel mestiero . Non v'è strada più spedita, Che girar per la Cattolica . Gente ancor poco erudita Sà studiare la Boccolica. Non &c. Ol. Taci, stolto non più ; sorte simile

Troppo è à genio Latin contraria, e vile.

Può rendermi ogetto Di sdegni, e dell'ire La cieca Deità .

Ma torre al mio petto L'intrepido ardire

Già mai non potrà.

Tur. Signore, altro ci vuole Per non morir d'inedia . Con le belle parole

Al bisogno, che habbiam non si rimedia. SCENA QVARTA.

Eurilla che nell'uscire di Casa mostra di parlare con alcuno ivi dentro , e detti .

Ià v'obedisco, e il tutto hò inte-I fo bene . (da je) Ci vuole à servir donne un buon

cervello

E fatigar conviene. Mà, che vedo i non è questo il fratello Della padrona mia ?

Ol. Di sorte iniqua, e ria Temi fenza ragione.

Tur. Ma pur , Signor Olmiro , Ci vuol risolutione.

Eu. Quanto più lo rimiro

Par.

Può &c.

**エフェ** 

Parmi Floro; no sbaglio; e Floro istesso. Tur. E intorno à questo dico il mio parere. Eu. Così fausto successo (parte) Torno alla mia Signora à far sapere.

01. A seguir le vie di Marte

Sento accendermi le brame . Tur. Muove à far questa mal arte Voi la fama, e me la fame.

01. Provo nobile defio

D'acquistar palme, e corone. Tur. Vorrei star nel letto mio,

E morirci da poltrone.

Non è da huomini scaltri

Farsi ammazzare per dar gusto ad altri. SCENA QVINTA.

Licori , Eurilla offervando attentamente Olmiro , e detti .

C Vrilla, ah che non spero Un così fausto avuiso.

Eu. Rimiratelo in viso, E vedrete s'è vero .

(offa. Lic. Non sò, come esser possa. Eu. E'il vostro fratelluccio in carne, e in-U. Se più quì fi dimora, e certo il danno.

Olmiro, e Tupino vogliono partire . Lic. Eurilla hai ben ragione. Eu. Ohime

fen vanno.

Lic. Signor, che slemma, è questa? W. A me dite, Signora? Lic. O questa è bella. Qual nuovo humor vi passa per la testa?

Non conoscete più vostra sorella?

9. Sorella / Lic. Si mio Flore. Ol. Hor chi l'intende ?

Lic. Con gran defire il Genitor v'attende, E ogni trascorso fallo à voi condona à

Tur. Padron, con noi ragiona : Potemo uscir di guai, E ci pensate ancora?

Ol. Non fia vero giamai

Con menzogne ingannar questa Signora. Tur. Via risolvete. Ol. Lo farei; però ---Tur. Non è tempo da pere, Signor nò.

Viene la palla in mano, E non gli date sotto?

Non vorrei, che un Romano Stimato fosse così gran merlotto

Lic. Col fervo si consiglia,
Forse perche timore
Haurà del Genitore?
Tur. Sì, che forse non è una bella figlia?
Lic. Deh più non singere

Caro mio ben . Lascia che stringere

Ol. Turpino io più resistere non posso.

Tur Affibiatele pure i panni addosso.

Ol. Si, fratello vi sono, ecco le bratcia.

Tur. Sia con salute, & il bon prò vi faccia.

Parsono per mano Olmiro, e Licori.

SCENA SESTA.

Eu. (da se) O Vedi quante smorsie ci faceva? Tur. Vna fortuna tal chi mai credeva.

Anch'io vorrei trovare

Dalla patria lontan qualche sorella

Vd per abbracciarla.

Lu. Ferma, non mi toccare,

Perche honorata fono,

Perche honorata fono, Et ancora Zitella.

Sei

Tur. Sei tal ? Eu. Come mia Madre. Tur. O' bono, o bono.

Eu. Mi partori. Tur. Questa potevi invero Lasciare ultima parte. Eu. O bel pensiero. Tur. Che sorse non potrei farti mia sposa! Eu. Par di prometter qualche bona cosa.

Sono pazze le ragazze

Nell'havere un tal prorito.

Col bastone la ragione

Si fà sépre un ch'è marito. Sono &c. [ur. Com' è il tuo nome ? Eu. Eurilla, ell tuo! Tur. Turpino.

ur.) Siamo due bone pezze in cremifino;

Eu. Ma dì, per qual ragione Dell'indiano faceva Flore il nostro padrone?

ur. (da se) Floro! O qui per appunto la voleya.

E con questa malitia
Spero di tutto il fatto haver notitia a
Eurilla, hor come vuoi,
Esfendo appena un mese,
Che al servitio mi prese,
Che faper possa tutti i fatti suoi;

Che la per possa tutti i tatti suoi ; Ma tù bene informata esser ne dei ; Che certo della casa antica sei ; a. Dirò. Perche non poco il padre loro

Li teneva à flecchetto Floro fugiffi, e per maggior dispetto Seco portò un borson d'argento, e d'oro. E perciò risoluto

Forse havea di non esser conosciuto. Questi Vecchi così avari

I danari Li misuran con la pala; A chi poi rimane herede, Se li vede

Dar bel tempo, e se la sciala:

Questi &c. Tur. Per dirla, Floro era ridotto al verde. Eu Mà qui tempo si perde.

Età ricusi ancor meco d'entrare? Tur. Non sò di quelli, che si fan pregare. Eura prima.

Eu. M'hà chiarito alla prima. Però vedrà , ficuro Andar trà rafpa , e lima, E chi di noi haurà cervel più duro . S C E N A S E T T I M A.

Stanze

Erminia fola leggendo una lettera.

I. Conforte, che à me fù destinato
Questa carta m'invia,
E incognito venir anche desia
Per tentare il suo sato.
Deh serma il volo homai pessero insano.
Fisso à me nell'idea troppo è l mio Floro
E' vero, che l'adoro;
Ma forse ama altra donna, & è lontano.
Ingrato à me col suo pattir si rese,
E i nostri amori osses.

Sono i disprezzi Saette al cor, Solo di vezzi Si nutre Amor. Sono &c. SCENA OTTAVA:

Licori, & Erminia,

Cco, Signora, io venni
Riverente à tuoi cenni.

Er. Per teco far le mie douute parti,

O diletta Licori, Da Eurilla fei chiamarti. Lic. Godo sempre da te gratie maggiori . Er. Sappi che il destinato à me Consorte Vuole in breve portarsi ignoto in corte. Lic. Premio, che il suo servir merta, ò Signo-Er. Ma con un suo privato Disposi à un tépo i tuoi sponsali ancora.

Lic. Ohimè . Er Par che à te grato

Non sia, come sperai, sì lieto avuiso . Lic. (da se) La mia pace turbò colpo impro-(vilo . E un ignota cagione Il mio Germano hoggi ad amar dispone.

L'amo sì ; ne sò perche ?

Vn affetto Serbo ignoto nel mio petto; Mà fraterno amor non è,

L'amo sì; ne sò perche? (Ad Erminia ) Signora, essendo in questo

giorno appunto Il mio german quà giunto, Giusto sarà, che pensi Cercarne i suoi consensi.

Er. Se Floro è in questo loco Prende nuovo vigor l'estinto soco.

Folle amor non più, non più. Troppo stolta L'alma mia da lacci sciolta Tornar vuole in servitù .

Folle amor non più, non più • Ma, che dico infelice? (parte)

Del mio fato il tenor cangiar non lice . lic. Deh come in un istante

D'ignota gelofia

S'avanza il rio velen nell'alma mia,

176 Se credo Erminia esser di Floro amantes Godete pure, on Dio!

Ne dourei ancor'io.

Quel caro abbraccio Di infausto laccio M'avuinse il cor

E rio veleno

Serbo nel feno, Che fembra amor.

Che sembra amor . Quel &c. Misera, ah che m'avueggio.

Che deliro, o vaneggio.

Amar come germano

Io ben lo posso, ogn'altro assetto è vano:
SCENANONA.

Strada.

Olmiro, e Turpino;

ol. P lù bizzarro accidente Di questo mio no s'ascoltò già mai : Tur E stato veramente

Bello, il vedere in quante pene, e guai;

Vi siede molte volte ritrovato. Chi vi dà il ben tornato.

Chi denari vi chiede, e chi configlio.

Ol. Fui spesso di confondermi in periglio.

Sempre però nelle risposte pronto.

Tur. Fin che si può striamo innanzi il coto.
Ol. Mà, che farem, se intanto il vero Floro.

Tornasse in questo loco!

Tur. Ci pensino da loro,
Ch'io c'hò pensato, e me ne curo poco.

Ol. Evitare i perigli opra è da faggio. Tur Frà le borasche, acor ci vuol coraggio.

Bella cosa è stare à scrocco, E trovar Padri, e Sorelle.

Senza spender un baiocco
Ouì vivemo à nappardella Ball

Quì vivemo à pappardelle.Bella&c.

Ma quando altro non fia, L'affetto, che vi mostra Questa à posticcio qui sorella vostra, Obligar vi douria.

1. Noto è forse il trattar, ch'ella fà meco? lur. Se n'avuedrebbe un cieco.

Amo amas in grammatica Primo verbo è degl'Attivi .

Con lo studio, e con la pratica Poi s'arriva à i Congiuntivi.

Amo &c:

V. La solita malitia anche in te dura. ur. La Volpe muta il pelo,

E non mai la natura .

. Delle vicende mie disponga il Cielo.

Per le luci entro il pensiero Nasce amore in un istante . Sembra mite, ed è fevero,

Par fanciullo, & è gigante. Per. & c.

SCENA DEČIMA. Eurilla , e detti .

C Ignor, con gran desio (larvi > J La Duchessa vi chiama, e vuol par-91. A me? Eu. Sì pure. Ol. Oh Dio!

Turpino, hor che farò ! Tur. Bisogna.

andarvi.

. M'intendeste ; à voi dico . lur. Eccoci à nuevo intrico.

s. In giardino v'aspetta. W. E perche tanta fretta?

Eu. Se le haurà, forse, sciolto l'ombellico; Sete pur bell'humore !

Im. Gradir bisogna sì cortese invito.

Via sù presto Signore. En Tornate à far di novo lo stordito.

Che

178 ol. Che le dirò? Tur. Quel che vi par . Eu. Via presto.

Ol. Già parto . Fu. Andate pure . Tur. Io

teco resto.

SCENA VNDECIMA.

Eurilia , e Turpino .

OR dimmi, Eurilla mia, fammi il fervizio. Che vuol dal mio padro questa Signora?

Eu. Al vedere tù ancora, Vuoi farci del novizio?

Tur. Perdonami, già sai,

Che non sò stato in questo loco mai, Eu. Erminia è qui Duchessa di Belprato, Giovane à par d'ogn'altra accorta, e

bella:

Ma per sua gran disgratia è acor zitella ? Tur. Zitella ! Eu. Si per non haver trovato Di suo genio un Consorte.

Vuol bene al nostro patroncino assai, Et effer può, che un di la buona forte

Ci togliesse da guai.

Tur. Mi burli. Eu. Così flà. Tur. (da fe) Cappari importa

Questo al Padrone, e à me; vò ad avui-Subbito, e à ritrovarlo. E faria, succedendo altro che torta.

Es. Ma in questo caso; che faremo noi? Tur. Altro ho in testa, che udir i fatti tuoi . ( parte )

Eu. Creanza da dovero

Da Mozzo, da Birbante à Carrettiero. Se non fò che te ne penti

Villan tartaro, e îtordito. Voglio perder tutti i denti

O morir fenza marito . SCE-

## SCENA DVODECIMA.

Erminia sola.

D ecco un empio fato
Quà mi riporta, oh Dio,
A mirar quell'ingrato,
Che fi partì fenza pur dirmi addio.
Ma che giova, infelice,

Se contrastar à rio destin non lice?

Aure, fonti, herbette, e siori

Testimoni à i primi amori,

Quì frà voi torno à gioir .

Cou la vista del mio bene

Spero dar pace alle pene,

Render pago il mio destraure &c.

SCENA DECIMATERZA .
Olmiro, Licori, & Erminia .

Los Ignora, di fervire (tuna.
Al fuo gran metto è mia special foric. Inteso à questo luogo il fuo venire
Anch'io volli seguirlo. Er. Oh che impurlic. E sapendo, che l'ama
(tuna

Strano rigor di gelosia mi chiama Er. Esser da mè, giunto alle patrie soglie Alma sedel dunque così trascura?

M. La sua beltà forza, e vigor mi toglie, E consusor imango Lic. A me la cura Lasciò di presentar gl'ossequi suoi. In Tacer tù dei, mentre parliam stà noi. L'uò meglio ella sar noti i sensi miei.

tr. Di così lunga affenza Dell'improvifa, e firana tua partenza I motivi faper da te vorrei.

Alei) L'orme à portar în più remota sede

Vn giovenil desso mosse il mio piede :
(da se) Quanto à i subbiti cass opra l'ingeEr. Già nubile è Licori , (gno!
Ed io le dessinai partito eguale
Per età , per sostanze , e per natale.
Licori sa cenno ad Olmiro , che dica di nò.
Alsonso hà nome Lic. Ohimè. Ol. Simili
honori.

Gradir dourei, Signora:

Lic. Non m'intese. Ol. Ma dar gl'assensi miei Non mi lice per hora.

Lic. A suoi detti respiro.

Ol. Con un nobil Roman, di nome Olmiro

Che per amor direi Esser altro me stesso

D'accasarla hò promesso:

A i fati al destino, Oppormi non sò

Opporminon sò.

Al Nume bambino

Posses chi può

Refista chi può . A &c

Ei meco resti . (Ad Olmiro) Lic. Qui nascosa in disparte

Lic. Qui naicota in disparte

I detti ad ascoltar s'adopri ogn'arte.

Vive la speme ancor; Ma non intende il cor

Ciò che desia. Temo, ne sò veder,

Come affligga il pensier La gelosia?

Ol. Dalle sue rare espression d'affetto Piacere insieme, e confusione io provo

Er. Del mio caro entro il petto (da se)
L'antico amor non trovo,

E quasi estinto io già pavento il foco.

Flo-

Floro già sai come di notte io spesso Godo aggirarmi in questo ameno loco:

ol. Così raro favore à me concesso, Mi sà di nuovo à supplicarvi ardito.

Er. Si pur, quando à te piace, io qui t'invito.

M. Ti resti ò Amor, de casi miei la cura,

Tu pietoso m'assisti.

partee

lic. Licori, il tutto udisti ?

Questi accordi impedir cauta procura .

m. Con gli strali di Cupido

Spero vincer ogni affalto.

E sà ben la Dea di Gnido

Superare un cor di smalto.

Con &c.

Il Fine del primo Atto?



# ATTO SECONDO.

Strada . Olmiro solo .

DA più venti contrastata, Da più turbini agirata E' la nave del pensiero-Chi le addita amica luce

Chi le dà configlio, e duce, Onde s'apra agil sentiero? Da &c.

Di Licori l'affetto, D' Erminia il gradimento

Son delitie al mio petto; Ma fono, insieme uniti, aspro tormento. Vedrà, l'arte d'amar chi bene intende. Ch'una amando tal hor, l'altra s'ossende

SCENA SECONDA.

Turpino, & Olmiro.
Tur. S Ignor, non sò che sia.
Par che vi sia cascato il mondo

addosso,

Horch'è tempo di stare in allegria.

Olm. Benche ragion n'haurei farlo no posso

Tur. Per quanto poco da Eurilla intes

Ancora la Duchessa vi vuel bene; Onde sà di mestiero in questo affare Saper barca menare.

Ol. De suoi detti al tenor ben lo compress. E questo è sol motivo alle mie pene.

Tur. Io, per me, non saprei Sdegnar simili amori.

Olm. Fù degl'affetti miei

Pri-

Prima il dominio ad occupar Licori. lur- Di quanto? di poc'hore, e no di giorni C'è differenza poi, da starne, à storni. Hò veduto presso à poco,

Che nel gioco

Chi ben scarta più guadagna . Fatto poi che sia l'invito,

Col partito

Qualche cosa si sparagna. Hò &c. E quando ancora nel giocar fo Paffo Non getto un Sette per tenermi un Affo. . Che faro dunque Tur. Con maniera fcal-Amare l'una e no sprezzate l'altra. (tra Con questo nuovo impegno,

A Licori saria mancar di fede: ur. Gl'huomini che hanno ingegno Sanno tener anche in più staffe il piede 1. Troppo ambe ingannerei ,

Mentre mi credon Floro, e fono Olmiro. l. Stringetela à colei ,

Che vien la prima à tiro

1. Auvertirle convien . Tur. Poi lo farete A chi farà cascata nella rete .

Ol. Se un core hò in petto;

Vn folo oggetto Amar poss'io. Può ben piagarmi, Ma reo non farmi

Il cieco Dio . Se &c. rur.Mentre però, come dicesti, ancora

Non vi fiere chiarito, Che il bene, che vi vuol questa Signora Esser possa per farvi suo marito, Fate in gratia à mio modo.

Non lassate l'amor de la Sorella ;

184 Boccon da vostri denti, e ch'è sì bella

Ol. Questo consiglio più d'ogn'altro io lodo.
SCENATERZA.

Eurilla, e desti.

Vel tanto domandare,
Che mi fà la Duchessa ogn'hor di

Floro,
Daria per certo à ogn'un da sospettare,
Che passi qualche imbroglio fra di loro;
Ne minor meraviglia mi cagiona,
Vederne si gelosa la padrona.

Vederne si gelosa la padrona. Ma eccolo: Signore, la Duchessa Di parlarvihà mostrata una gran fretta,

E à palazzo v'aspetta.

Ol. Chi tel disse? Eu. Ella stessa. Ol. Non hà molto, che seco m'abboccai.

Eu Io non sò tantiguai; Ne che tema di voi qualche periglio. Ol Che può volere? Oh Dio!

Eu. Che saperne poss'io?

Vorrà forse da voi satti, ò consiglio .
Tun Animo, su padrone, à sar pulito e
OL Accetto per chiarirmi un tal invito .
S C E N A Q V A R T A .

Turpino , e Eurilla .

Tur. He c'è di nuovo Eurilla mia? Eu.

Meglio certo faresti (Che c'è Lasciarmi sare, e d'abbadare à ta.

Two. Cosi sprezzi crudet chi ti vuol bene ? Eu Forse non ti sovuiene,

Che bella udienza poco fà mi desti s Vna donna sprezzata, e vilipesa Scrive in marmo l'osfesa.

Và trova un amata Più credula, e stolta.

Che

Che d'effer burlata Va&c. Mi basta una volta . A proposito il clima Questo non è da seminar carote,

Ne produce il terren cucuzze vote -Già, t'hai fatto conoscete alla prima. SCENA QVINTA.

Turpino folo .

Erito con ragione D' amante restar privo, Mentre per interesse del padrone Lasciato hò il proprio per l'appellativo. Questi danni na ben spesio Chi la barba non fà prima à se stesso.

Prima con arte Per se la parte

Fanno i più scaltri .

Poi per creanza, Quel che gl'avanza

Lo danno à gl'altri . Prima Sc. E s'auuien poi, che gli succeda male, Ogni Turpin sà diventar morale.

SCENA SESTA. Stanze .

Erminia sola . 7 Orrei refiftere ; Ma troppo imbelle E' il mio valore . Niegan d'affiftere Il Ciel , le Stelle

Se in campo è Amore. Vorrei &c E chi già mai comprende

Di quante pene il Nume arcier sa fabre; Ardita spesso à favellar mi rende ; Ma poi la voce mia ferma ful labro.

185
Gela il fen, arde il cor, e in un moment
Temo, ardifco, rifolvo, e poi mi pento
Ecco già s'avuicina il caro oggetto.
Mai non comparve à gl'occhi miei pi

SCENA SETTIMA.

Olmiro, e detta.

Ol. DA i vostri ceuni astretto
L'amate soglie à penetrar m'è dato

Er. Cura d'ogni tuo bene Togliendomi il riposo Sollecita mi tiene.

Ol Più desiar non oso;

E sol di servitù lieto mi chiamo.

Er. Sai pur, Floro, che t'amo. T'inalzano à tal segno i pregi tuoi.

Ol. Che sento oh Dio: Er. L'antica confi Rieda intanto frà noi, (denza

Che forse cancellò tua lunga assenza.

Ol. Sol di suppliche i tributi

A superna Deità. Chi sisar ardito i lumi

Vuole à i Numi Fulminato caderà. Sol &c.

Er. Concetti faran quelti,

Che forse già esprimetti A una beltà, che dal tuo cor s'adora.

9l. Vivo amante, ò Signora, (Dio: Negar nol posso: Er. Etanto ascolto, oh Ab. ch'il primiero amor pose in oblio.

Ah, ch'il primiero amor pose in oblio. Chi sia costei di tanti pregi adorna?

Ol.D ama, che a voi folo eguagliar si puote. Er. (Mia perdura speranza al cor ritorna) Non comprendo il tenor delle tue note.

Ar-

OL Ardir, che mai farà? Nel voftro volto Dir posso con ragione,

Che il dono sia di sua beltade accolto.

Er. Si fatto paragone

Non da risposta al mio questo espressa. of. Affermar la potrefte altra voi stella. Er. Sol defio rimirar volto si vago .

UL. In un terfo christal sifate il guardo : Tui la bella immago,

Vedrete di colei per cui tutt'ardo. Taci fiolto, che d'affetti

Effer indici i mici detti. Fà fognarti il vano cor.

Se gradirti dimostrai Solo creder ciò dourai

Cortesia, ma non amor. Taci &c. L. Tremo al mirarvi si di sdegno accesa;

Ne saprei qual'offesa A voi feci in lodar pregi si degni,

Che donouui Natura. ir. La prudenza t'infegni,

O Floro, ad abbracciar la tua ventura .

SCENA OTTAVA. Olmiro folo .

A si contrarie voglie Chi mai finceri setimenti apprende? Pria cortele m'accoglie Poscia contro di me d'ira s'accende. Ed hor, che à me s'invola, Porge cauti configli , e mi confola. Il timore vuol ch'io speri

La speranza sa temer . A confulta o mie pensieri In cosi dubbio fentier .

Il Sc. SCE-K 2

## SCENA NONA.

Turpino , e Olmiro .

Tur. C Ignor, che bona nuova? J V'ama questa Duchessa da do vero? Ol. In angustia maggior l'alma si trova. Tur. Eh mutate penfiero,

O pur vi converrà farlo dopoi .

Di Licori l'amor solo è per voi. Torna in te capriccio ardito,

Di chiaritti è tempo hormai. Altrimente il pan pentito

Forse un di ne mangierai. Torna &c.

01. Taci; ne fai, tù stolto In qual strano cimento

Seco mi ritrovai poch'anzi involto

Tur Vi dico quel ch'io sento, E parmi di potervi consigliare.

Del resto tate pur quel che vi pare .

Ol. Io per ultima prova

Ne suoi giardini trasferir mi voglio, Ove di notte à passeggiar si trova.

Tur. Temo qualch'altro imbroglio . Che andare in cafa d'altri è mal ficuro,

Et è peggio allo scuro. ol. Co' fuoi comandi ftessi

Ella meco mostrò tal considenza. Vieni meco ancer tù. Tur. Quado potessi,

Vorrei farne di manco. Ol. No. Tur. Pazienza. ol. O morte, è libertà

Ecco pronta sen và L'alma à sentire . E già si trova il cor Per non penare ogn' hor

Pronto a morire. O &c.

#### SCENA DECIMA. Giardino .

Licori , & Eurilla ;

Lic. P Rocurassi già mai Haver dal servo suo qualche noti-Di quanto comandai ? Eu. Quello è un huomo, ò Signora, sì fira-

verfo,

Che quando entra in malizia Non se gli trova dritto, ne roverso. Lic. Vorrei saper, se la Duchessa l'ama? Eu. Non credo che ci sia dubbio di questo.

Ogni tantin lo chiama .

Vi lascio poi considerare il resto. Lic. Quado feco discorse? Eu. No hà molto.

Lic. Mifera, e tanto ascolto ? Eu.Par che n'habbiate pena?

Epur di Floro il ben fariano acquisti.

Lic. Più firavagante scena Dimmi se mai sentisti ?

Eu. Se un tal genio mantenete,

Poveretta resterete Con le mosche nelle mani. Mi sembrate te giusto, giusto D'haver voi lo stesso gusto Che è nel can degl'hortolani.

Se &: c.

Lic. Dell'errore m'avueggio, Che à delirar mi porta.

Eu. Che voi lo conosciate poco importa,

Se poi seguite il peggio . Lic. Tù ritirati intanto.

Eu. Mentrè è già notte, qui che far volete? Lic. L'aure placide sue godere alquanto. Eu. (da se) Vh poveretta c'è dentro la rete. K

190
Caduta è in un firanissimo pantano,
E d'ajutarla io m'assatico invano;
Dar non posso ragione à questa, ò à
quello;

Ma che pretende mai da suo fratello ? S C E N A V N D E C I M A.

Licori fola .

S Ei bizzarro è mio pensiero Da dovero; Penar vuoi ne fai perche. Tù lusinghi le mic pene

Con un bene,

Che non mai sarà per me. Sei &c. Suole Erminia in quest'hora Sola qui passeggiar, chiusa ogni porta. Qui gode Floro trattenersi ancora. Si parlano in secretosea me che importa. Restar ci voglio per udirli ascosa; Che è vicio della Donna esser curiosa.

SCENA DVODECIMA. Olmira, e Turpino con babiti di notte, e

el. B Enche vaghe, benche belle,
Sjan le stelle

Al mio fguardo non dilettano • Vò cercando frà gl'horrori Gli fpleudori Di quel fol,che l'alma allettano . Benche &c.

Turpino, hor dove sei?
Tur. Siamo soli noi due, non samo sei.
Qt Ben lo sò, mì ti chiamo, accio si pronto.
Tur. No è gran cosa errar di notte un coto.

Cangia spesso la paura Vna mosca in Elesante.

Qual-

Qualche aborto di natura Fà parere anche un gigante. Cangia &c.

Queste cose più volte à me succedono, E pur non mi si credono.

W. Non è tepo à scherzar. Tur. C'è peggio. 01. E che 1

l'ur. Adesso adesso diventiamo trè.

01 Come à dire? Tur. Vna Dama, ò sia Pitina Verso noi s'avuici na .

Lic. Col lervo ei patla, & io no m'ingannai Di trovar mio fratello in questo loco . Tur. E se ne vien con fléma à poco à poco.

Lic. Licori hor che farai ? ol. E' certo la Duchessa.

Lic. Mi fingerò d'esser Erminia istessa.

Ql. In quel sito opportuno,

Tù ferma il piede, acciò venendo alcuno Posti à tempo avuisarmi.

Tur. Voglio, per star più comodo, appoggiarmi Di li à poco fi addormenta .

Lic. Deh qual infida scorta (come da fe) In queste rive amene

A ricercar le pene

In sembianza di gioie il piè trasporta? Due vaghi rai

Non rendon mai Contento un cor .

Chi spera pace L'arco, e la face

Fugga d'Amor. Due &c.

of. Contro il Nume bambino, Signora, invano un nobil petto esclama, Se comune è il destino Di

Di penar mentre s'ama.
E in se prova ogni core egual tormento.
Li. Chi sei s qual ardimento
In questa mia così remota sede
Ti mosse audace ad inoltrare il piede sol. D'errare io non credea, se un tale inMi su con raro dono, (gresso
Bella, da voi concesso;

Lic. Sei forse Floro ? Ol. Quello appunto io Lic. Importuna in quest'hora (sono Qual casione ti muove ?

Qual cagione ti muove ?

Ol. Quà mi porto, ò Signora.
Per far dell'amor mio l'ultime prove.
Lic. Qualche mia Damigella

Forse à venir ci chiama?

ol. Nò; ma chi di beltà vince ogni bella; Ed è affai più che Dama.

Se ben d'Icaro hò le piume

Arderò lieto à quel lume, Che mi fe spiegar il volo. Nel tentare imprese altere Haurà gloria anche al cadere

Chi portossi ardito al Polo: Se 8.c.

Deb quanto : ò Floro ogni tua freme

Lic. Deh quanto; è Floro ogni tua speme è vana

Se parve qualche affetto, Per te nudrirmi in petto, Fù folo per amar la tua Germana. Ogni folle pensier poni in oblio. Altri è lo sposo mio.

Ol. Se à colpo si fatale

Non m'uccide il dolor fono immortale. Lic. Con inganni, gl'altrui danni, (da fe) Trama Amor, ne sò perche f

Ma che giova fe non prova

Il mio mal follievo in mè . Có inganni gl'al . . Tur (cade se fi rizza Patron fiamo affaliti

Con lanterne, e con sass. (diti.
Ol. Chi tanto ardit Tur. Saran shirri, o banCanaglia addietro là . Ol. Sieguo i tuoi

passi.

Parsono, e resta sela Liceri.

Lic. D'allontanare a tai disturbi il piède
Conviemmise già pésò, ch'Erminia io sia,
E per la voce mia
Dispregiato si crede.
Tanto solo bramavo; onde se à questo
Amor m'induse, egli disponga il resto.
SCENA DECIMATERZA.

P Arve agging 6 in guesto luce

P Arve aggirarsi in questo luogo ameno Gente, se pur non m'inganno l'udito. Ah sosse Floro almeno

Hora quà giunto al mio cortese invito; Che à lui trà questi solitarii horrori Meglio spiegar pottei;

Meglio spiegar potrei, Mentre non v'è Licori,

Il verace tenor de' fensi mici.
Come turba il mio contento
Chi rivale esser non può?
Non l'intendo, e pur lo sento.
Mi dà pena, e pur nol sò. Come &c.
SCENA DECIMAQUARTA.

Olmiro, Turpino, e detta.

On sò chi possa trattener lo sdegno
A non punire i tuoi deliri insani,

Servo vile, & indegno. Tur. Di venire alle mani

Hebbi giusta cagione

194 Se in terra mi gettò con un spintone. Ol. E chi fù questi? Tur. Vn huomo, che al lembiante

Parea giusto un Gigante . Ol Come? fe da per tutto

Fù da noi ricercato

Indarno, e fenza frutto?

Tar. Scufatemi patrone , haurò fognato . Ol. Ah forse Erminia à tal rumor parti? Tur. Non Signore, ella stà dritta ancor lì.

Mà perche in avuenire

Più alcun non m'infinocchi Voglio il tutto à vedere, & à sentire Starmene in quel caton con tati d'occhi-

Ol. Del mio fervo un vanishmo timore, O' Signora l'origine fu fola

Della partenza, e di si grave errore. Così giusta discolpa hor mi consola. Er. (da se) Quivi era Floro? An che del Nume infante

Duce gli fù brama proterva infana \$ Onde per discoprir chi sia l'amante D'effer mi fingerò la sua Germana .

Benche schernito,

Pur troppo ardito Quà rirorno ad offequiarvi.

Hora il perdono

Sia vostro dono; Che son reo per troppo amarvi .

Benche &c.

Ma voi non rispondete, e forse indegno Di tal gratia son reso? Er. Digiuftiffimo fdegno

Contro voi di Licori è il petto acceso. ol Come? Licori ! Er. Si quella fon io ;

A cui negate dell'amato Alfonso Le nozze, che per me bramo, e defio . Ol. Dunque l'amate? Er. Altro fperar non Ol. Tanto ascolto infelice?

Ah che una notte fola Ogni piacer m'invola, E ogni contento.

Riedo all'ufate pene, Se priva il cor di spene

Vn fol momento. Ah &c. Erm A si meste querele

Chi motivo dar può? Olm. Sorte crudele. Già sono astretto à dichiarar, Signora, Che Floro non fon io

Qual credeste fin hora; Olmiro è il nome mio;

Ed appunto l'ifteffo, Che finfi con Erminia per Conforte

Già d'havervi concesso. Hora contraria forte

Forfennato mi muove

A procacciar le mie fortune altrove ..

Erm. E come dar poteva un nobil core Ad inganni ricetto?

Olm. Colpa fu fol d'un eccessivo amore . Erme Mentre Olmiro voi fete

Per mio Spolo v'accetto.

Olm Sposonon già, ma Seruo humil m' haurete.

Erm. Seguice pur gl'incominciati inganni's E di Floro il sembiante. Ol. Occultar ben porrò del cor gl'affanni ,

Non già d'effer di voi verace amante. A due .

Erm. Già son lieta

Già

196 Olm. Già son pago. Erm.) Più non resta che bramar. Olm.)

Erm. Nobil spirto . Olm. Volto vago.

Olm. Volto vago.

Erm.) Degno premio è nel amar. Già &cc.
Olm.

Ol. Turpino hor dove fei?
partiamo. Tur. Eccomi Iesto.
Altra volta addormito mi farei,
Se non facevi presto.

Se non facevi presto.
SCENA VLTIMA.
Erminia sola.

S I sì fpefio in amor Rende prefago il cor La gelofia Suoi danni ad impedir S'armi d'invitto ardir

L'anima mia . Si &c.



## ATTO TERZO.

### SCENA PRIMA.

Strada.

Olmiro, e Turpino.

Olm E Che più bramar mi resta
S' ogni duolo al sin spari e
Doppo torbida tempesa
Nasce a me più vago il di
E &cc-

Tur. Chi può capir, Signore?

E bravo potrà dira chi indovina
Di quanto siete stravagante humore?
Trattar con voi non si potca hiersera,
E allegro state poi questa matina?
Ol. Vn evento miglior l'alma non spera.
Tur. Sarà forse venuta dal paese
Per farci bone spese.
Qualche considerabile rimessa.

O migliore altra nuova? Olm. Seppi che la Duchessa

Accalata fi trova; Ne vero fu che mi portasse assetto i Tur. V'hà chiarito in essetto :

Per haver bella presenza
E pretender l'Eccellenza
Aguzzaste l'appetito

Non è tempo più da feiocchi I gattucci aperti han gl'occhi Ne fi cafca al primo dito Per &c Et io molto ne godo;

Ch'è bisognato poi fare a mio modo.

198
Ol. Così rifolū appunto; di Licori
Intento folo a stabilir gl'amori
Anzi di più, di notte a lei parlando,
Nora le feci la mia patria e'l nome,
Dato per fine à ogni rifpetto il bando.

Tur. Come Signore? come? Dunque la fratellanza è andata a spasso,

E refteremo un'altra volta în asso î Olm. Il secreto passar deve fra noi; (porta Tacî tu ancor. Tur. Sicuro, perche im-Per non guastar la totta;

E a dirla giusta, poi Hauressimo lo sfratto

Dalla casa paterna ippeso fatto -

Or. La forza d'un guardo Fù strale, su dardo, Che il cor mi piagò. D'un crine vezzoso

D'un crine vezzoso Fra i sacci nascoso. Amor mi legò.

Amor mi legò. La &c. SCENA SECONDA.

Turpino, & Eurilla.

Tur. Come in poco tépo, e fenza tanti Mezzani, al fin s'accordano gl' amanti

En. La padrona saper vuoledi Floro e Se l'hò veduto uscir di casa ancora, Dimanda la Signora;

Ma chi prima ubidir non sò di loro & Tur. Eurilla hor doue vai ?

Fu. Dove mi pare. Tur. Ascolta.

Dunque non s'haurà mai

Da far pace una volta?

Eu (da le) Per cavarli di b

Eu (da fe) Per cavarli di bocca i passerotti Mi singerò placara. Tu. E che cosa barbotti? Sei più meco sdegnata?

Eu. No, Turpino. Per dirla giusto giuste.
Volsi teco pigliarmi un pò di gusto.

Mentre è fanciullo Amore; Come un putto far deve

Come un putto far deve. Alma fagace.

Mostragli un frutto, un siore Ogni suo sdegno è breve,

Ogni fuo idegno e breve, E fà la pace. Mentre &c: Volevi altro da me! Tur. Solo mi basta.

Veder che fatta sei di buona pasta. Eu. Et io saper vorrei se il tuo padrone

La Duchessa hà trovata

Di lui, come ti disii, innamorata?

Tur. Non è per i suoi denti un tal boccone. Hà bene altre faccende per le mani, Che dir non posso, e le saprai domani.

Eu. Mi dispiace, perche noi poveracci , Vsciti allhor saressimo di stracci.

Tur. Io me la rido, o forella, che altrove. Si veda mai dalla fortuna, e fato, Che la dove fon nato

Che la dove fon nato

Far quefte belle prove

Se qui farebbe meraviglia rara

La, ne vedi ogni di, le centinara

Spesse volte, quel che hieri Si trovò senza un quatrino Hoggi marcia con stassieri, E ci sà da Signorino; E se ti da un occhiata

Stima farti una gratia segnalata : Eu. Ciò che auvenga in quel loco

Io me ne curo poco; Discorriamo qualche cosa, che ci preme.

**31** 

Tur. Si pur, de nostri amori.

Eu. Non stà ben qui di fuori.

Tur. Ci rivedremo un altra volta insieme.

SCENATERZA.

Stanze.

Erminia, e Licori, ciascheduna da se.

Erm. HetardiErminia à riparare il dăLic. Che pretendi Licori -- (no,
Erm. Se palese è d'Olmiro à te l'inganno ?
Lic. Con impedir del tuo german gl'amorit
Erm. Benche non sia qual mi credeva ei FloLic. E pur sollievo invano -- (ro
Erm. Tanto per sua beltà languisco, e moro;
Li. Sperar mi giova da un affetto insano.

Aria à due pure da se. Erm. Chi dà tregua à miei tormenti ? Lic. Chi dà pace alle mie pene ?

Erm.) Empio fato, aftri severi.

Erm. Mà goder giorni contenti . Lic. Ma passar l'hore serene .

Erm.) Pende fol da miei voleri. Chi &c Erm. Quiut è Licori? Lie. Erminia in que-

fte loco?

Lic. Occultero il mio foso.

Erm. E qual cura molesta, Hoggi pria dell'usato,

Dalle piume ti desta? (grato. Lic. Par che il primiero albore à voi sia-

Se preveniste anche il nascente di .

Erm. E' troppo ardito il mottegiar così .

Licori in her republicatione di .

Licori io ben rauviso, Che il mio souerchio affetto

Dall

Dall'ardimento tuo riman deriso; Onde se Alfonso eletto Tuo Conforte già fù, risolver dei I conclus himenei.

Lic. E qual nuova cagion render può vano Di Floro mio germano Con Olmiro il trattato?

Erm. Ciò che Floro risolve à Olmiro è gra-SCENA QVARTA. Licari fota.

lò che Floro risolve à Olmiro è gra-Se Floro n'è contento, (to? D' Erminia al certo fu cauto configlio. Acciò ponga in oblio Questo infano amor mio ? Ma con asciutto ciglio Abbandonar come potrò già mai

La beltà che adorai? Vanne lungi dal mio petto Van desio protervo affetto Rieda l'alma in libertà . Ne saprei come possente Fù à deluder la mia mente Cosi folle vanità. Vanne &c.

SCENA QVINTA. Olmiro, e Licori . 01m. C Cco forte gradita (voi M'offre in secreto a favellar con Caro mio ben, mia vita . E spiegandovi il cor gl'affetti suoi, Sara sempre in amor fido, e costante . Lic. Floro, che strane mai voci son queste? Ricordar vi dourefte,

Che forella vi fono, e non amante . Flo. Dunque, Li. Che? Flo. La promessa ?

Lie. L'offerverò? Flo. Ma quando? Lic. Fra poco in eseguir . Flo. E chel Lic. Il

comando Flo. Di chi? Lic. Della Ducheffa E con Alfonso hoggi accasar mi deggio. F4Ohime, dell'error mio tardi m'auueggio.

Son gioco del fato, E folo inalzato

Per poscia cader . Già miro i contenti

Qual scherzo de venti;

Vn ombra il piacer. Son &c. SCENA SESTA.

Turpina, e Floro .

He ci sarà di novo (trovo! Signor, mentre confuso io più vi Qual mutation di scena S'è fatta un altra volta ? Il legno ove imbarcaste hà dato volta,

O in fecco fu'l arenas el. Di Licori entro il petto Sopito almen trovai,

Se non affatto estinto, il primo affetto.

Tur. Eccoci ad altri guai . Pure da chi sapeste una tal cosa ?

Ol. Da lei; anzi di più, che d'altri è sposa. Và la partenza ad allestir. Le piante Fermar più qui non voglio un breve iftante. (parte)

Tur. Bona notte, e bon giorno

Cavalli di ritorno Per le poste . Ma chi farà le spese Per tornare al paefe-O pagar l'hoite !

Bona &c.

E se per noi presto fini il bel gioco Flemma ci vuole, e armarsi di pazienza. SETTIMA. SCENA

Erminia, e Turpino . Er. E Là chi sei? Chi mai ri diè licenza D'entrare in questo loco? Tur. Scufatemi Signora, io venni apposta.

Per dare al mio padrone una risposta. Er. Chi fervit Tur. A Olmiro (ah che hò sbagliato a Floro.

Basta, à uno di loro.

Erm. A Floro? A Olmiro? come? E non sai torie qual delitto sia Cangiar la patria, e variar il nome! Tur. La colpa in questo non è sua, ne mia : Erm. Narrami il vero, o tuo farà il castigo. Tur. Poco ci vuole a uscire

Da somigliante intrigo.

Erm. I miei sdegni così potrai sfuggire? Aria d'ottava .

Tur. Olmiro egli si chiama, & io Turpino, Egli è nobil Romano, io da Formello, E trovandoci qui senza un quatrino Licori l'accettò per suo fratello; Starem qui tanto, che vorrà il destino, Al resto penseremo poi bel bello. Onde se Floro lo chiamaste voi

Vostra solo è la colpa, e non di noi. Erm. Ed hor che pensa fare? Tur. Per disperato se ne vuole andare . Er. E dove? Tur. Per il mondo camininando Er.Digli che à me si porti, io ciò comando.

Tur. C'anderò; ma con patto che mostriate Non saperlo da me se vel richiede. (parte Per mio ben deh lo fate .

Van.

Erm. Vanne su la mia fede. Due nemici congiurati

Nel mio ten pugnando armati Stanne, Amore ed Honestà .

In cosi dubbia contesa L'alma incerta ancora è refa, Chi di loro vincerà. Due &c. SCENA OTTAVA.

Olmiro, & Erminia .

. [ Ignora i vostri cenni ad obedire Fù folo il mio venire .

Er. Floro, due grandi affari

A consultare, e a stabilir ti chiamo : Olm. Tal gratia à me? Er- Prima con un fue

Che Licori s'accasi io voglio, e bramo. E fol richiedo in questo i tuoi confensi . 61. Mentre Alfonso l'è grato, ella ci pensi. Er. E d'Olmiro, che fia ? Ol. A me piacendo ogni promessa oblia.

Er. Hor, se d'egn'altro amor libero lei Pensar è d'uopo anche à i vantaggi miei.

Ol. In nuova confusione .

Questo suo dir mi pone. Vano fia sperar venture

A chi sol nacque alle pene . Piangerò le mie sciagure,

Goderò dell'altrui bene . Vano &c. # Olmiro. Ol. Olmiro disse? Mia Signora. Er. Di capire i miei detti

Non ti par tempo ancora?

Forse da me più chiari segni aspetti? Ma troppo errai. Ol. Si nel chiamarmi Olmiro.

Er. Ah che meno m'intendi. Io più deliro.

Da scriver qui s'appresti. L'altro affare à te voglio Confidare in un foglio; Con tal patto però; che solo resti

Il secreto fra noi .

M. Fedel sépre m'haurà ne cenni fuoi (parte Folle è quei che in fermo giace,

E non svela il suo penar. Ne mai speri d'haver pace

Chi non è prode al pugnar. Folle &c.

Olmiro con la scrivania. Um. (torna) Il tutto è pronto; Ohimè tace . enon parla?

r. Così d'ogni pietade indegna è resa Lingua che non palesa

L'occulta piaga à chi potria fanarla. Quì fono. Er. Hor ferivi . Ol. A chi fa-

per conviene rm. (Già tel dissi) al mio bene .

rminia detta la lettera con esprshoni d'affetto, e con l'ifteffe, replica Ulmiro .

r. Mio bene , in te fol vivo .

Mio bene in te sol vivo. Così à me parli Elà che ardire è questo?

Ripetei, ciò che scrivo, Che tale è il consueto. Er. Hor siegui il resto

bm. Mio bene io t' amo . Ol. Il replicar si fpesso

Mio bene, à culto fil non è permesso. bm. Se tale è il mio piacere .

Devi vdir, devi scrivere, e tacere.

Im. T' Amo . Im. T'amo . Erm. Chi fia dell'amor tue l'oggetto { Dir-

206 of Dirlo non ofo . Er. Hor fcrivi . Hogg t' a∫petto

Nel Vial degl' Allori ,

Che Theatre fara de nostri Amori.

Su chiudi il foglio . Ol. Hora à chi dar lo deggio ?

Erm. A chi vi fu presente . Ol. Io qui non.

veggio

Fuor di noi alcun altro. (Le dd il vigletto. Er Come Romano ti credea più scaltro. Questo dunque tuo sia , (Gle lo rende ,)

O ad Olmiro l'invia. (parte)

ol. Ah, dagl'accenti fuoi chiaro compresi, Come à Licori di parlar credendo. Io feci à questa i casi miei palesi. E non men chiaro apprendo, Per qual cagion Licori

Mi riprese a parlar seco d'amori : Errore fortunato. Se à grandezze per te m'inalza il fato.

Io ti bacio, ò caro foglio, Fido nuntio di contenti. D'empia sorte il fiero orgoglio

## Non fara, che più paventi. Io &c. SCENA NONA.

Turpino fivalato da Vetturino , e desto .

Tur. C Ignor per andar via Già số lesti i cavallize'l Vetturino Ci aspetta all'Hosteria,

Ou'è ammannito un bicchierin di vino. ol. Partir non voglio più; cangiai penficro. ( parte )

Tur. M'ha chiarito da vero .

D'haver i adronigiovani, ebizzarri Te Te ne liberi il Cielo. Con le lor fravaganze, e co i catarri Fanno impazzitti, e incanutite il pelo. Aria prefilima.

Porta à Clori Quel viglietto

Di à i Sartori, Che gl'aspetto. Il Barbiero,

Il Perucchiero, Venghin fubito da me,

Il Barocchio,

Che sia pronto.
Il Facocchio
Porti il conto.
Credenziero?

Credenziero? Bottigliero?

Cioccolate col Cafe. Porta &c. Hor co tante imbasciate, in conclusione Farebbon dar di volta à Cicerone.

SCENA DECIMA.

He stravaganza è questa?
Ti vedo stivalato
Hora che stiamo in allegrezza, e festa?
Che stravaganza è questa?
ur. Che c'è di novo! Eu. Floro è già accalur. Con chi? Eu. Con la Signora. (sato.
lur. Taci sciocca in bon hora.

... Di quanto vuoi . Mentre Licori istessa

Per renderlo più bello Intorno fe gl'è messa Horla chieme

Hor la chioma aggiustando hora il cap-Gli dà fettuccie, e nastri , (pello Gl'alliscia il viso co rossetti, e impiattri.

Ľ,

E tutta tutta se ne và in guazzetto. Tur. Si trova in grand'impicci il poveretto

Eu.Come à dire!Tur.Confidera, che quella. Non è qual ti credevi à lui forella;

E se casca dourà farle la dote.

Eu. Non è più tempo da piantar carote: Và levati d'intorno quei malanni, Rivestiti i tuoi panni;

Vieni in Giardino, che ne suoi contenti Tutti c'invita ad esservi presenti.

Tur. Si pur, venir ci voglio, (da [e) E per vedere il fin di questo imbroglio.

Eu. Che genti incredule, Proterve, e dure

> Si trovan mai ! Mà folo credule

Quando sciagure Sentono, e guai. Che &c.

SCENA VNDECIMA-Viale degl' Allori nel prospetto del quale esser

deve un Portico chiuso da una Cortina. Floro selo vestito di Campagna.

Quefo Personaggio così travestito, che paia un altro doura rappresentarlo il medesimo Olmiro per cagione della somiglianza.

Flo. Cori al fine à respirare, ò Floro, L'aure del patrio Cielo à te gradi-Da remoto confine (te

Da remoto connie
Dell'indica Antirite
Quindi è, che dubitando
L'ire incontrar del Genitor, che offeso
Giustamente vien reso,
Per così folle, e volontario bando,
Qui di portar mi elessi

Ove Erminia solea Me-

Meco scherzar frà giovenili amplessi Più forse dell'honesto, e che dovea . Ella faro, che pria mi veggia, e dono Solo per opra sua siami il perdono. Sì sì spero,

Che il fincero

Amor mio sia per giovarmi.

E l'affetto Nel fuo petto

Viva ancor per confolarmi . Si &c.

## SCENA DVODECIMA.

Erminia , e Floro .

Er. P Vr finalmente Olmiro, (Dase ve-Le cui nozze fospiro (dendo Flor. Dell'invito cortese Nel foglio mio la verità comprese .

Ma come in altre spoglie?

Ah forse per non esser offervato Penetrar queste soglie,

O per il mio divieto D'altrui non paleiar l'alto fecreto,

S'è d'habiti cangiato. Fl. Eccola, oh Dio; Signora alle tue piante Er. Anzi à gl'amplessi miei .

Fl. Viene un ignoto errante .

Er. Questi ricever fol degno tu sei . Vieni , indugio maggiore - - -

Fl. Duchessa, e quando mai - - -Er. Non permette il mio amore.

Fl. Tal favor meritai? (Partano per mano) SCENA DECIMATERZA.

Turpino con i suoi babiti , & Eurilla . Vrilla, è mai venuto il mio padrone ?

An-

Es. Ancor gli stà la sua sorella attorno. Tur. Che aspetta più, se quasi è mezogiorno?, Stiamo à veder, che perde l'occasione.

Eu. Anzi perche volevo un pò ajutarla Mi diede una spallata, e non mi parla. Tur. O' temo che mutato il gioco in vero

Non cangino penfiero.

En. Ed ancor fermo stai nel tuo capriccio? Tur. Sò ben io quel che c'è dentro il pafliccio .

Nell'havere il cor fincero, E mostrar co' detti il vero Si fà poco, ò nivn guadagno. Bravo , è quei , che con astutie Con i motti , e con l'argutie Sà gabbar meglio il compagno.

Nell'&c. Eu. O come trifti ogn'hor gl'homini sono. Tur. Trifto è il vestito mio; detro so bono. Eu. Turpino à dirla giufto

A me, più ci riffetto,

Nel vederli trefcar con tanto gufto Và crescendo il sospetto, Con tutto che mi paia un cafo strano .

Eccoli se ne vengon per la mano. Tur. E par che non contenta

D'haverlo si abbellito,

Stà tuttavia nell'adornarlo intenta, Come havesse à pigliar lui per marito. SCENA DECIMAQUARTA

Olmiro , Licori , e desti .

ol. I fcorì, à tali, e tante Espressioni d'amor che mi faceste Ricordar vi doureste, Che forella mi fiere, e non amante. Lie. Trà vicende si liete Ca

Co i motti miei meco scherzar godete? Provo una gioia in me; Ma quel che sia non sò . Sciolto è da i lacci il piè; Provo &c.

Mà libertà non hò . 01. Pur questi segni di verace affetto, . Con mio fommo diletto,

Di gradir mi conviene.

Lic. Tacete. La Duchessa à noi sen viene ? SCENA VLTIMA.

Erminia , e detti . Vesto è il luogo, Signora, Et opportunt è l'hora, Che al mio venire prescriveste appunto .

Er. Tardi Olmiro, fei giunto. 01. Come? Lic. Olmiro lo chiama?

Er. Sollecito effer deve

Il Cavaliero in offequiar la Dama. 01 . Dunque del mio tardar tempo sì breve

Incolpar si doura? Er.Si, che tornato Il vero Floro hoggi al paterno tetto, Fù per mio sposo in tua mancanza...

eletto .

01. Opra fù sol del mio perverso fato. Ma sparger più querele à nulla giova. Lic. E dove il mio Germano hor si ritrova? Si apre il Proscenio, e si vede ivi Floro d dormire appoggiato ad un tavelino, ma in fito

che non poffa effer veduta la faccia; da gl'affanti . Queffa figura 6 dourd fingere veffendo un altre ai amil fatura con i medeli-

mi babiti di Flere . Er. Mirarlo ivi potrete :

Che da i flutti del mar debile, e flanco Po•

212 Posa in dolce quiete L'affaticato fianco. Lic. S'avuicina d mirarto, e guarda anche Olmiro. Somiglianze si rare Io non vidi già mai. Gi'altri fanno l'iftesso; Er. Mentre dui ne contemplo, un fol mi pare. Tur. A distinguerli poi saranno i guai -Quando si stiano appresso. Ol Miro quafi in un specchio altro me stesso. Eu. Dico, cha frà di loro Non c'è altra differenza, Ch'uno si chiamaOlmiro, e l'altro Florool. Signora, la creduta à me forella, Da quella contro lei data sentenza Col mio voto s'appella. Er. Già intendo. Che se Alfonso per con-Le destinai, hora vorrebbe Olmiro. Lic. A più felice forte lo per me non aspiro (gli porge la defira) Tur. E la povera Eurilla Per haver in marito il suo Turpino Tutta in pianto fi stilla . · Eu. Chi t'hà fatto indovino? Er. In giorno sì felice A i casi miei, gratia negar non lice . Sono il merito, e la forte I due Polis ove s'aggira De morrali la speranza . Ma non giova in regia corte De rivali esposto all'ira, Ne il saper, ne la costanza. Sono &c.

# AMOR, DONNA, ET INGEGNO.

## MELODRAMMA.

SESTO.

Nel quale si rappresenta con favoloso ritrovamento la successone della Corona di Spagna per via di Donna a i Regni della Sicilia, e di Napoli.



## PERSONAGGI,

Ernando Rè di Sicilia.

Eugenia sua figliuola in habito virile con il nome d'Eugenio.

Ottavia figliuola del Rè di Napoli da Paggio con nome di Delio.

Irene Duchessa, e prima Dama di Corte. Elisa Vecchia sua serva, e già Ba-

lia d'Eugenia.

Climante Configliero di Stato, e Generale.

Enrico fratello del Rè di Castiglia fotto nome di Daliso.

Pandolfo suo servo.

La Scena si finge nella Città di Palermo

#### MVTATIONI DI SCENE, NELL'ATTO PRIMO.

Sala del gran Configlio.

Città.

Giardino con Fontane in una delle quali è una figura di Dona nuda.

Appartamento d'Irene.

NELL' ATTO SECONDO.

Appartamento d' Irene. Appartamento Regio.

Appartamento d'Eugenio con-Alcova.

L'iffesso Appartamento nel quale variandosi solo il proscenio si vede da lontano un edificio antico à soggia di Torre.

ATTOILL

Luogo remoto insegnato già da. Eugenio à Daliso.

Appartamento d' Irene.
Appartamento d' Eugenio.
Appartamento d' Irene.
Appartamento Regio.
Appartamento d' Eugenio.

Theatro illuminato per la corona-

tione d' Eugenio.

AR.

### ARGOMENTO:

Overnandos già un tempo il Regno di Sicilia con la legge Salica, nacque ad Ernando suo Rè sola una Figliuola, la quale, acciò potesse hereditare la Corona, sè nodrire con credito di Maschio, e con tali cautele, che ella medessma credevasi tale. Giunta nondimeno à gli anni della gioventù il Padre istesso l'avuertì di un tale inganno, e che guardar si dovesse da gli assalti d'Amore.

Effendo in questi tempi nate alcune diserenzatrà li due Rè, di Napoli, e di Sicilia, sù concluso per mezzo di Climante Ambasciatore d'Ernando, che per togliersi ir avuenire ogni occasione di disurbo frà le due Corone, dovesse accasasso Ottavianica sigliuola del Rè di Napoli con il creduto Principe di Sicilia, per il che spinta Ottavia dall'amore del suo Sposo parti incognita dal suo Regno, e con nome di Delio in Corte si tratteneva.

Bra ivi parimente incognito, e con nome di Dalifo, Enrico fratello del Rè di Castiglia per disapori seco havuti. Si tratteneva questi amoreggiando la Duchessa Trine prima Dama di Corte, con la quale per meglio accreditarsi d'esser maschio, l'istesso Prin-

cipe conversava.

Da questi antecedenti, che parimente nell'opera si esprimono, nasce tutto l'in-

trecció.

oberg la banging

## ATTO PRIMO.

#### SCENA PRIMA.

Sala del gran Configlio con senatori , e popolo adunato.

Ernando Re a federe nel Trono, e Choro .

Re DEL mio temuto Regno, O gran Senato invitto, Vn Mondo intero à fostener ben degno, Questo e il giorno prescritto, In cui l'unico figlio Eugenio io voglio Porcar vivendo, e stabilire al soglio.

Frà gioja, e diletto Palesi ogni petto L'interno piacere.

Ed hoggi non meno Con lampo fereno

Arridan le sfere

Lene, amici, întauto, E di pompa real fublime il vanto, Al vostro amore, à fedetra s'ascriva. Cho. Viva il novello Re Trions, e viva.

Termina il gran Configlio con firepitoso rimbombo s scende il Re dal Soglio , e resta con le sole sue guardie .

Re. Sì, che ad onta della forte La mia prole regnerà. Col fapere un petto forte Rio destin vincer saprà

51 &c.

Frà &c.

SCENASECONDA.

Climante da Campagna, e Rè.

Cli. I N così fausto giorno,

Nuntio anch'io di contenti,

E à secondar si fortunati eventi,

Dalla bella Partenope ritorno

Alle regie tue piante. (mante. Re. Quanto optati col Rè narra , ò Cli-Cli Di tua grandezza à sostener le veci

Molto disti, e più feci. Mà in fin per stabilire,

Con timedio sagace, Prà voi sincera, un amicitia, e pace, En convenuro, à Site,

Fù convenuto, è Sire, Di formar di due Regni un Regno solo.

Re. Mà come? Cli. Vnir tù dei

D'Ottavià à gl'himenei Vnica à quel regnante il tuo figliuo lo . Re. Che fento ohime! Tenera ancor negl'

anni (si turba)
Si trova la mia prole,
Bi incapaci hà le forze à si gran mole .
Eli. La paterna pietade , ah non t'inganni .
Côpito hà il terzo lustro, età che il frutto
D'amor richiede, e già concluso è il tutto.

Vibra i dardi a un core amante Benche sia fanciullo Amor . E germogliano le piante Anche tenere in vigor .

Vibra &c.
Dunque solo si pensi

Le Regie nozze à palelar, Signore.

Re. Di spiegarti i miei sensi

Serbo à tempo migliore. (parte)

Cli. Di spiegarti i miei sensi

Ser-

Serbo à tempo migliore.! Della mente Reale, Mentre gl'arcani io penerrar non sò? Eil mio saper non vale, Che dunque far dourò?

SCENA TERZA: Ottavia in babito da buemo, e fotto nome di Delio,

Del. E Coo, Ottavia inselice, ove ti guida

Sotto spoglie mentite D'amor la scorta infida!

Sì sì per ammirare

Le sembianze gradite,

La beltà singolare

D'Eugenio, à mè, già definato sposo l Lascio del Regno mio gl'agi, e il riposo

Mai sempre in nobil cor Ogni fallo d'Amor Di scusa è degno .

Velati hà i lumi è ver, L'infante Nume arcier;

Mà d'Argo hà ingegno. Mai &c. Ed ecco giunea appena, Presentasi Climante al guardo mio.

Resti dunque ogni pena,

Ogni sofferto duol vada in oblio. E lieti auspici à miei contenti io prendo : Cli. Ma del regio volere (de se) Con arti andrò la verità scoprendo (vuol

Del, Sì darommi à vedere. Signor, da questo foglio à te diretto,

Vedrai qual io mi fia,

(gli da una lettera) E chi la carta invia . Cli. Miro di nobiltà fegni, all'aspetto. (da se) , (legge) Delio, che non vulgar forti la cuna M 2

Vien

216 , Vien di Sicilia alle regali foglie , A tentar fua fortuna; , A te l'invio per secondar sue voglie, >> Stimando ogni fuo honor fatto à me " fteffa . Ottavia Principessa .

Del. Di paggio al nuovo Rè fervir desio . Cli. D'Otravia i cenni ad eseguir m' invio.

Del. Esulta ò mio pensiero, Speme non mitradir.

Giá che pronto il sentiero Hor m'additi al desir. Esulta &c.

SCENA QVARTA. Città .

Enrico sotto nome di Daliso , e Pandolfo suo servo.

Pan. C Ino à quando, ò Signore Staremo qui in Palermo confinati? Dal. Sin che l'aspro rigore

Del germano mio Re plachino i fati.

Pan. Il sospettarvi nell'amor rivale D'Ottavia al Rè di Napoli figliola

E' cagion d'ogni male.

Dal. L'innocenza, ch'è în me,l'alma cofola. Tù intanto, qual mi fia, Pandolfo, avuerti à non far noto altrui.

Pan. Mi meraviglio di Vosignoria;

E'superflo l'avuiso,

E vi farò fedel , qual fempre fui ,

Chiamandovi Daliso. Spero un giorno,

Che ritorno La mia pace al cor farà. Ed il fato

Congiurato

L'aspre surie placherà . Spero &c

Partir votrei , mà intanto Dama di regio sangue, Che di beltade hà il vanto, E per gl'affetti miei fospira , e langue, Quì m'arresta le piante.

Pan. E' follia prestar fede,à donna amante. Vn forrifo, un gesto, un fguardo,

E'bugiardo, Et il credergli è follia. Che lo faccian per amore, Pensa il core;

Ma ben spesso è cortesia. Vn &c. Dal. E pur t'è noto, e sai, Che Irene il mio fervir stima ed honora

Pan. Sò ch'è una ricca, e nobile Signora, E questo ci trarria da molti guai;

Ma, parlando da vero.

Non stan bene più ghiotti ad un tagliero. Dal. Che vuoi, tù diri Pan. Climante il gene-Sò ch'è vostro rivale; (rale E del figlio del Rè ne hò gran sospetti.

Dal. Con tue vane chimere

Cerchi indarno turbare i miei diletti, Havendo del suo amor prove sincere. Pan. Lo staremo à vedere.

Dal. Anzi in debito sono

Di questa effigie mia far à lei dono, Mostra il ritratto .

Pan. O' questo veramente è un bon segnale. Anzi il vostro negotio l'hò per fatto. Donna, che in suo poter vuole il ritratto, Ben presto ancor vorrà l'originale.

Dal. Lascia gli scherzi; e con la solit'arte, Acciò non si palesi il nostro amore, Presentalo ad Irene da mia parte

Li dà il ritratto .

Con

218

Pan. Con veste da Dottore, Mentre tal volta fingefi ammalata .

M'è ficura l'entrata.

Ecco all'opra m'accingo, E Medico mi fingo . (parte)

D'una forte empia, e fevera Lieto fin l'alma predice.

Soffri pur, mio core, e spera

Forle un di sarai felice. D'una &c:

SCENA QVINTA. Giardino con fontana nella quale è una Statua

nuda di Venere . Eugenio folo ,

I Mportuno pensier, deh ferma il volo: Si destinano à me regni, e trosei,

E pago ancor non fei,

Per un momento folo . Importuno pensier, deh ferma il volo. Occulta è la mano,

Che avuenta lo Arale A danni del core . Sottrarmi può invano

Dall'arco fatale Invitto valore .

Occulta &c. Dunque s'altra iperanza Il mio cor non ritrova

Cingerò di costanza Il forte usbergo, e respirar mi giova .

Ad imitare intento La libertà nella mia Corte ammessa, Amo anch'io la Duchessa,

Ma fol per complimento; Che la fua, benche sia rara, beltà

Gl'affetti ad allettar forza non hà . Provo il gelo, ov'altri hà il foco,

Per

Per me gioco Son le pene, ed i fospiri. Fingo haver fede costante

ingo haver fede coltanti Vero amante

E mi fembrano deliri. Provo &c. S C E N A SESTA.

Cli. H Oggi, che il foglio à possede l'elegge

Il paterno desso, Di natura dovuto à te per legge, Den permetti, o Signor, che posta anch'ie De popoli devoti

All'applaufo comune unire i voti .

Em. Ben ravuiso i tuoi detti, Climante, e il tuo contento,

Parto gentil de più finceri affetti . Cli. Premio del mio fervire è il gradimento Mà dell'animo tuo fublime , o regio

Qui delle nuove pope ammiro il pregio Questa, che al Ciel s'inalza

Onda chiara, e gradita, Figlia d'un erma balza A gustarne la mano, e i labri invies,

Eu. Ne meno alletta, e piace Nobil garzon, ch'ivi ripofa, e giace, Che d'aspetto è si vago.

Cli. Non è qual d'huomo credi; Mà di donna l'immago Quella, ò Signor, che vedi.

Eu. Comei d'huomo non è, se dalle parti, Che nude manisesta

Dell'essigie viril dubbio non resta ? Cli. Mentre con simil arti

Meco scherzar ti piace
Al tuo voler l'arbitrio mio soggiace.

Eu. Di placarmi pretendi,

u. Di placarmi pretendi; E con gli fcherni tuoi vie più m'offendi. Chi la destra, che fulmini avuenta Non paventa, (Idegnato)

Di pietà contumace si fè. Poco parli un mortale de Numi.

De custumi Nulla dica, e dell'opre di un Rè...

## SCENA SETTIMA.

Rè, e detti.

Re. I Ngiorno, à tè così propitio, ò figlio, Qual fosca nube ingombra

Il feren del tuo ciglio? (da se) Giusta cagione hò di temere ogn' ombra • Eu. Nulla, o Signor. Re-Già le tue voci intesi.

Fu. Questi, che'l sà la verità palesi. cli. Quella, ch'ivi sen giace

Ninfa gentile ad ammirare intento Con argutia fagace,

Con arguna lagace; Sprezzando il fentir mio Voleva c'huomo la ctedess.Re.Oh Dio! Quai sciagure pavento!

Poscia che sù concluso?

Eli. Tacqui al fuo dir, ma più restai confuso. Re. Digenio giovenil scherzi son questi. Parti, amico Climante, & ei quì resti.

Cli. Portarmi homai conviene (da fe)

Gl'antichi affetti à rinovar d'Irene (parte Re. Frà le calme ancor paventi

Naufragar nocchiero accorto. Benche libera da venti

Riposò la nave in porto Frà &c. Figlio? Eu. Signor? Re. Non è qual forse pensi

L'immagine, che vedi, ed à me folo Aperti fon di tal enigma i fensi, E perciò mi consolo.

Hora intento m'ascolta. (da fe)

Eu Resta in dubbio maggior la mente invol-Re. Già sai con qual si regge, (ta

Questo della Trinacria inclito impero

Decreto empio, e severo Della Salica legge,

Che nemica del giusto, e de le stelle Priva di regio soglio il sesso imbelle.

Eu. Fù di provido configlio

Giusta legge, da ogni cura Il sottrar Donna incostate.

Re. Ah che invano abborri, o figlio;

Ciò che l'invida natura Solo impresse al tuo sembiante

Eu. Come? Re-Donna tu sei, che tal sei nata, Main credito viril poscia educata.

, Questo sù allhor, che la desonta Madre , Alla vita t'espose,

... E per cagioni ascose

"Gl'Auguri à me tuo Padre

, Co' precetti negàro , Dar con nuovi himenei

,, A defiderij miei ,

, Ed al Regno il riparo

3), Onde racchiusa in più remota parte , 3), Alla vista involandoti d'ogn'altra , 3), Di Nutrice fedel , non men che scaltra

,, Ti confegnai alla custodia, e all'arte.

Eu. E chi senti già mai successo eguale; Re. Politica Reale

Per mantenerti il foglio A finger t'infegnò costumi, e sesso: 222

Eu. Resto fuor di me stesso Re. Quindi è che nel tuo foglio, Le note impresse rilegendo, questi,

Che hà di Donna le parti, huomo credesti. Eu. Che rinasca la fenice

E' follia di prifca età.

Hoggi dire à me ben lice: Nuova vita il Ciel mi dà. Ma troppo varia è frà di noi la forte,

Ella à vita riforge; lo nasco à morte-Re. Ecco il tutto palese.

» Eccoti ò figlia Eu. Hoime che al troppo vile

,, Nome di Donna, il mio valor s'offese ,, Fatto da sì lungo uso homai virile ,, Al mio desir t'appiglia.

s. Figlio chiamami, o padre, e non\_

Re. ,, Qual Amazzone guerriera ,, Mostro mai sul Ferdomonte

,, Mostrò mai sul Terdomonte ,, Coraggiosa più la fronte? ,, Vivi dunque, ò siglio, e impera ,

, Che farà tuo vanto egregio

Toglier con l'arte alla inatura:

, Toglier con l'arte alla juacura il pregio.

En. Con magnanimo petto
Darò, del fesso mio, legge al difetto.
Re. Sol lo strale

D'empio amore Tua costanza abbatter può.

Eu. Di si frale

Tempra il core In Real petto non hò.

Re. Hor, che dunque farai. Eu. Vincer saprò. Re. E acciò meglio colori L'inganno di te stessa. Siegui con la Duchessa, Gl'incominciati amori. (parte)

Eu. Armatevi homai

Del petto in disesa. Miei spirti guerrieri. Temer non può mai

D'Amor nell'impresa Chi nacque à gl'Imperi.

Armatevi &c.

SCENA OTTAVA.
Delio da Paggio, & Eugenio.

Del. G IA' fervo al caro oggetto in que-

Meta felice à sparsi miei sudori, Ed hor mi porta più benigna sorte A contemplar la beltà sua trà sori. Dona Febo i suoi pregi à i rai del ciglio, La rosa al labro, & alla fronte il giglio.

Eu. Delio Del.Signor, Eu. Chi dal parerno tetto

Lungi à partir avido il cor ti rese?
Del. Fiamma ch'entro al mio petto
Per helta peregrina Amore accese.

Cari fguardi luci amate Mi piagate (affettuoso) E pur v'adoro.

Di quel ciglio i dolci strali Son vitali Ed io mi moro.

Eu. Delio mentre il tuo benes è a te lontano Folle tofpiri, & affațichi in vano. Del. Qui prefente è Signore. (core.

Eu. Come? Del.Ho l'immagin sua viva nel E spiegarebbe in quella guisa istessa A te le pene del fuo cor piagato
Meco qui stando Ottavia Principessa.

Eu. Troppo contrario è à suoi desiri il sato.

Ne puto gioveria la sua presenza. (parse)

Del. Durissima sentenza, Che togli al petto mio pace, e riposo.

Ah, ben comprendo appieno,

Che il Principe mio sposo Chiude per altra Donna affetti in seno Mà, gelosa, che nel mio cor prevale Vfi ogn'arte à scoprir l'empia rivale.

Non ammette Amor verace Competenza nell'amar • E sà ben con dardi , e face I fuoi torti vendicar • Non &c•

SCENA NONA.

Stanzed' Irene.

Pandolfo da Medico, & Elifa.

Pan. LA', s'avuifi presto la Signora,
Che il Medico è qui giunro.

Arrivi per me ancora,

Arrivi per me ancora, Che purgar mi bilogna,

Essendomi venuta un pò di . . . (fi gratta)
Pan. T'intendo - E' un brutto mal quando s

invecchia. Zl. Hò strettezza di petto, Mi ciussola un orecchia, Maj non riposo in letto;

E non ne posso più . Pan. Segni di gioventù .

El. Hò fincope mortali, Mi duole un piò, la milza, e una mascella. Pan. Non havea tanti mali

Il Caval del Gonnella .

Finiscila, che hò fretta: El Vorrei qualche ricetta,

E se mi guarirai

Elifa sempre al tuo servitio haurai. Sò ben quanto tù possa.

Pan. Può guarirti ogni mal, folo una fossa. Prende accaso una ricetta frà molte,

che ne bd .

Eccola. Il Ciclo te la mandi bona. El. Già volo ad avuisarne la padrona (parte Pan. Queste rubbai iersera

A un amico spetiale ;

E bilogna, che servino à ogni male Essendo quasi tutte à una maniera .

Frà lor c'è poco svario

Perche faran copiate al formulario.

In tal modo posso anch'io

Strapazzar questo mestiero, E spacciar pallotte in palco . Mentre hò vitto à tempo mio

Far da Medico un Barbiero . E ricette à un Maniscalco. In &c.

Mà che fò in questo loco Se alcun non vien? a' tepo, che m'auanza Andrò nell'altra stanza

A traffullarmi con i paggi un poco. SCENA DECIMA.

Elifa , & Irene.

El. C Ignora, nella camera vicina Il medico v'attende .

Ir. Dura legge d'amor, chi mai t'intende. Venga pure. El. Per quella medicina, Ch'al mio male ordinò, Dopo haverlo chiamato, io me n'andro.

226
Entro le regie soglie
La vista del mio ben goder mi toglie;
Sotto povero tetto;
O quanto più gradita
Mi sarebbe la vita s

All'amante Pastorella Sù l'herbette, è al fonte assiso

Fà il Pastornori gl'amori.
Nel silentio allhor la bella

Con un sguardo, & un sorriso Mostra in seno eguali ardori.

Trà le ricchezze à noi la force avara Toglie la libertà, gemma più rara. SCENAVNDECIMA. Pandolfo, 187 Irene.

Jan. DER darvi quest'involto
Da parte del padrone
Mi servo della solita inventione
Ir.L'essigie del suo volto Nel mirane il ritratte

Ecco ricevo in dono Con carta à me diretta. Infelice, e pur sono

Luce dall'ombre à mendicare aftretta ?

Nel mirar la finta immago Vera fiamma in me risplende.

Mà paventa il cor presago. Che non singa chi l'accende.

Pan. E qual risposta indicero hò da portar-Ir. Che il dono m'è gradito, (gli

Che à venir qua l'invito,

Desiando parlatgli .

Pan Sapete pur quante fatiche , e quante .

Ci voglion per entratili. Sia ciò tua cura :

Di-

Pan. Dirò ch'è mio fcolaro, e praticante, E viene à afiitter alla vostra cura.

SCENA DVODECIMA. Elifa, e detti.

El. S Ignora, sù, via, presto,
Più non vi trattenete.
In quanto à me, non resto
A far quest opra, come già vedete.

Signora, sù, via, presto, Più non vi trattenete.

Ir. Che vuoi stolta? El. Al partir Signora Ir. Nulla ancora comprendo. (Irene.

El. Ecco già se ne viene; Hor che state facendo

Ir. Chi? El. Il Principe. Ir. E poi?

El. Egli stesso ha mandata .

Ir. Che cofa ? El. L'ambasciata.

Ir. Ed à che far ? El. Che vuol venir da voi.

1r. Dunque à spiegarti tanto ci voleva? El. E' negotio importante, e mi premeva.

Ir. Nasconde il Ritratto in un suo guanto. L'insolito savore in me cagiona

Ragionevol fospetto.

Già parto ad incontrarle. parte.

Pan. Se così è, deve portar affetto

Il Signor Prencipe alla rua Padrona? El De'fatti de'Signori io non ne parlo. Pan. Adesso che c'ascolti alcun non v'è-E dirmelo potressi in considenza.

El. Vedete, che patienza.

Ma quando, fosse poi, che importa a te? P.zn. Se nol'vuoi dire, haverò stemma; & io Sforzarti non presumo.

da se Hor se quest'è, Signor Daliso mio Non c'è più da sar bene,

Son

228

Son le nostre speranze andate in fumo; Ne vorrà, certo Irene, Benche si mostri amante, Scartar un Rè per ritenersi un Fate. parte.

El. Se non ero così brava Il Dottor me la ficcava Con le fue belle maniere.

M'ha trovata più d'ogn'altra Nel parlare accorta, e scaltra,

E non meno nel tacere. Se &c. Mà, che me l'habbia fatta io temo affai

Con quel medicamento;
Perche mi gira in corpo un certo vento;
Che vuol uscire, e vi saran de guai.
E se il Dottor più mi teneva a bada
Correva rischio à farvela qui in strada.
SCENA DECIMATERZA.

Eu. P ER meglio simular sesso virile Seguirò con Irene i finti amori.

Ir. Verfo un ancella humile (cui Troppo eccedi, ò Signor, nel giorno , in T'acclama il Regno à più fublimi honori. Eu. Bella, farò verte, qual fempre fui.

Ne potrà nel mio feno

Fiamma che v'arse un dimai venir meno. Non è Amor, che i cori impiaghi,

E à ferirci al varco aspetti, Ma sol pregio di beltà. Biondo crin, due lumi vaghi

Son tiranni de gl'affetti; Altri dardi Amor non hà Non &c.

Hora da i detti miei Comprendi, Irene, un amator fincero da se Più dirle non potres,

Se

Se amassi da dovero. Ir. Riverente tributo

Da i sudditi al suo Rè solo è dovuto. Eu. Bramo amor, non offequio; afletti io

voglio. Ir. De miei rispetti, è l'honestà cagione. Eu. Non potrei forse sollevarti al soglio? Ir. Legge del regno al tuo voler s'oppone . Eu. Amor, che il tutto regge

Vuol ch'alla legge sua ceda ogni legge. Che habbia Amor scettro, ed impero

Son chimere d'un amante. Non è mai forte guerriero Chi è fanciullo, ed incoffante. Chi &c.

E sol di stima è degno, Chi vincendo se stesso à i sensi impera . Eu. Legge per gioventù troppo severa.

Quindi à seguir l'impegno Efiger vuò dall'offinato core

Qualche honesto favore.

le toglie il guanto ove è il ritratte Ir. L'effigie del mio bene,

Oh Dio, mi tolse. Eu. D'honestade i! pre-Che tanto inalzi, hor questo dunque è Irene?

Anzi sola cagion del mio dispregio.

Dimmi chi rappresenti? Ir. Nel mirarlo, Signor, mi compiacea De suoi vaghi ornamenti.

Eu. T'accusano per rea

Questi confusi accenti.

Si diversisce nel mirarlo. Che provo, chime. Da insolita passone Turbata è l'alma mia .

Ir. Rigor di gelofia (da se)
Temo in lui con ragione.

Eu. Gode il guardo al mirare

Qualità così rare In humano sembiante.

Ah che tardi m'avueggio. Io vivo amate.

Qual' affetto

Dal mio petto Può la pace hoggi involar?

E qual forza

Hor mi sforza Si bel Nume ad adorar . Qual &c-

Saper voglio, o Duchessa, Di chi sia quest'immago

Di chi na quentimmago

Da saggia man si vivamente espressa?

Ir. Ah, d'esporre il mio vago (dase)

Temo à gl'aspri rigori

D'un Principe rivale? Eu. Non paventar . Se in nobiltà prevale,

Oggetto egli sarà de miei favori.

Ir. Ignoto Cavaliere Con foglio à me diretto

Quivi approdò dalle contrade Ibere , Daliso ha nome; Il suo leggiadro aspetto

La fua rara beltà,

Sol che in tè, paragone egual non hà Stolta sarei se ad altra donna havess (da sa

Gli pregi suoi si vivamente espresse

D'un insano desir l'infida scorta ?

Godi ò bella •
Non invidio la fortuna ,
Ch'à tuo prò le gratie aduna
Col favor d'amica ftella •
Godi, o bella • (Vuol partire)

Quell'

Ir- Quell'effigie, Signor rendermi puoi Mentre il tutto sapesti?

Eu. No; che bramo veder se i vanti suoi Son quali m'esponesti (parte)

Hor mentre di tua forte

Caro Daliso mio Sola cagion son io Ne godo, ò quanto? E se di Regia corte Ne godo al grado pri

de di Regia corte Ne godo al grado primiero, Gome vederti ípero E' fol mio vanto. Hor &c.

Fine dell'Atto primo .



# ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Stanze d'Irene .

Elisa, & Irene a sedere malinconica.

El. Gludico in quanto à me,
Signora Irene mia,
Che questo vostro mal d'oppilatione,
Sia più tosto opinione,
O per dir meglio, humor d'Ipocondria.
Sento ogni poco. Il medico do v'è?
Non s'è veduco almeno il suo scolaro?
In cambio d'uno, hor ne volete un paro?
Le Ragazza d'hoggi ciorno.

Le Ragazze d'hoggi giorno Quando han voglia di marito

Quando han voglia di marito Sanno fingersi oppilate. Con tal scusa vanno intorno,

Quando appena il Sole è uscito

A far spesse camminate. Mà nel meglio del viaggio

Qualche Vecchia, è qualche Paggio Gli dà lettere, è imbasciate. Le &c.

Che se fosse cagion del vostro male; Anzi, per meglio dir, de vostri amori

Climante il generale,

Sappiate ch'è tornato hoggi di fuori. Ir. M'annoij col tuo dir, deh taci, ò stolta. Et. Io sò pur, che una volta

Gli volevate bene.

Ir. Troppo vario è il tenor delle mie pene.
Come ardisti, esporti, è core,

Navicella in mar d'amore

Di

Di quel regno à i flutti erranti ? L'aure torbide , che fpira D'ogni amante, che fospira Son tributi , e l'onde i pianti . Come & .

El. Fate meco la casta Sempre in amor; ma poi

Per inditio mi basta

Vedervi sospirar spesso frà voi; Fareste meglio à dar del tutto parte A me, che sono pratica nell'arte. Così vi levareste il mal da dosso.

Così vi levareste il mal da dosso. Ir. I tuoi deliri io più sostrir non posso,

The two defined plates in policy.

Che m'accrefcon l'affanno. (parie)

El. Mentre ella vuol patir, parta è fuo dand

Per proverbio dir fi fuole, (no.

Per proverbio dir fi fuole, Che far bene à chi nol vuole

E' una specie di pazzia. Nel lavar certi animali

Perdi, come in questi tali, Il sapone, e la liscia: Per &c. Magia sen viene il povero Climante.

SCENASECONDA.
Climante, & Elifa.

CL. Ccomi al fin, dell'adorate foglie;
Ove il mio ben s'accoglie
Riedo l'orme a calcar gradito amante;
Ogni augel dispiega i vanni,

Quando libero, è d'impacci, Per l'amata libertà.

Del mio cor le pene, e i danni Solo io bramo, e adoro i lacci, In cui l'alma auvinta stà

Ogni &c. N 3 Ben 234 EL. Ben tornato , Signore CLIrene ov'è ?
\_ Dirai , che quì l'attendo .

Dirai , che qui l'attendo . El. Prima i conti con mè Vi bilogna di fare .

Cl. Questo nuovo parlare, Elifa, io non intendo?

El. Per quanto nè poter cogietturare,

Hà mutato pensiero.

Cl. Scherzar vuoi meco? El Dico da dovero.

Cl. Deh chi m'invola, Elifa, Il ben dell'alma mia?

El. Credo ch'Eugenio sia . Mà sarebbe un amor degno di risa. (da se)

Sò ben io la cagione .

Sospetto incerto, e vano; Et ei deve frà poco à regia prole Co lacci d'Imeneo stringer la mano:

Fl. Basta, non voglio farne più parole.

Cl. Mà pur gelofo affetto Ad affalir sì desta

La rocca del mio petto;

E la beltà d'Eugenio armi gl'appresta.

Dall'arco d'un bel guardo,

S'amor avventa il dando.

S'amor avuenta il dardo Si tema il suo potere. Ei Giove in pioggia d'oro

Ei Giove in pioggia d'oro; Cangiato in Cigno, ò in Toro Traffe ancor dalle sfere Dall' &c.

El. Presto à spicciarsi ha fatto beve assai Altrimente, per me, c'eran de guai. SCENATERZA.

Delio, & Elifa.

el. E Lisa? El. Ciò mancava. Del. Per parlarti.

Stimo adesso che sa tempo opportuno El: Sì, se potrò ascostarti?

Del. Non essendovi alcuno,

Che ci possa impedire? El. Ma sia breve il tuo dire.

Del. Già saprai, come il Rè, (adagio.

A fervir m'ha concesso Il suo figliolo istesso.

El. Questo, che importa a me?

Con licenza Signore .

Maledetto Dottore . (parte con furia .

Del. Dirle , ohimè , non potei ,

Ne sapere perche si spesso viene

Il Prencipe ad Irene ! Questo agl'affetti miei

Muove importuna guerra; Turba la pace, e le speranze atterra:

Della speme, e del timore Agitato a i dubbii eventi,

Ove volgermi non sò t La speranza nel mio core

Sì, mi dice, haurai contenti, Ma risponde, Amor, di nò. Della &c

El Hor che meglio mi fento (Torna.

D'ascoltar mi contento.

In che devo fervirti, e in che restiamo?

El. Avida di regali io già non sono,

L'accetto per creanza - Andiamo avanti.

M 4 Del.

...

236
Del Di che discorra Irene con Sua Altezza,
Saper assai mi preme.

El. Che volete che sia

La lor domestichezza?
Di qualche passo di filosofia? (sieme, Se una Donna, & un huom parlano in-Che sia d'amore ogni discorso loro?
Vn pazzo lo diria.

Del. Questa è sola caggion del mio marto-

ro. (da se. El. O Delio, parleremo un altra volta

Fra noi di questa cosa ? Eccoli ragionando à questa volta. (parte. Del. Ed io quì resto ad ascoltarli ascosa.

Hà cent' occhi gelosia, Benche sia

Figlia d'un cieco Amor.

Et accende nel mio feno Duol non meno

Che gelo con l'ardor. Hà &c.

SCENA QVARTA.

Eugenio, Irene, e Delio da parte.

r. OI frequenti, ò Signor prove d'affetto

Stimerei lieta sorte, Quando dell' honor mio Ragionevol sospetto,

Ragionevol folpetto,
Non movessero in Corte.
Del Il danno, che temei, già sento

Del. Il danno, che temei, già sento, on Dio. Eu. Brama di vero amante,

E' scorta alle mie piante; Ne temer dei, che amore,

Da gelosia commoso,

Porti dell' honettà macchia al caudore. Del I miei dispregi più softrir non posso (par Eu. Non si temingl' assalti più sieri, (se

uan-

237

Quando privo sia d'armi il nemico, Alma imbelle di vincer non speri La costanza d'un petto pudico. Non&c. SCENA QVINTA.

Elisa , e detti .

N Ella vicina stanza Il giovine Aiutante del Dottore Fà di parlarvi istanza.

Ir. Quel che brami veder questi è, Signore ; Eu. S'introduca (parte Elifa) hor vi chia-

mo in mia difesa

Regie grandezze a così dura impresa. Mà nò: cessate homai cure importune . Già che amarti, o Duchessa, a me non lice Godi le tue fortune (gli rende il ritratto.) Ir. O mè, dunque, felice.

Eu. Perder la pace

Dell' alma mia Non voglio già . Petto fagace

A gelosia Luogo non dà . Perder . (vuo l par-

SCENA SESTA Daliso, Irene, & Eugenio che fi ferma.

Dal. Cco a tuoi cenni . . . (ad Irene.)

L Il Prencipe s'inchini. Dal. Signor, di scusa è degno,

Chi da estrani confini Giunfe nuovo al tuo regno;

Mà cieco è ben chi stupido non mira La tua rara beltà, che il Mondo ammira.

Eu: Furon gl' encomii fuoi pur troppo ve-Costanza, o miei pensieri. ri, (da sè) Dal E giutto fia, di regnator fourano

Porger baci alla mano .

11

238

Il troppo ardire Ricevi, o Sire D'offequio in fegno.

Eng. La destra mia :

Caro , ti fia

D'affetto in pegno.

Ed in prova maggior, ti stringo al seno : Ohime , d'oscuro velo L'aria intorno, s'ingombra, io vengo me-Dal. Gloria d'Atlante è sostenere il Cielo .

Ir. Qual deliquio improviso T'occupa i fensi? oh Dio.

Eu. Gl' amplessi di Daliso

Afforbirono l'alma in dolce oblio.

Ed a te fola, Irene, Note fon le mie pene .

Ir. Tanto può gelofia d'oggetto amato . Dal. Venghino i fervi alla pietosa aita.

Eu. Dunque ricusi, ingrato, Daramico fostegno a un Rè, che langue.

Dal. Anzi, per la tua vita,

Sparger vorrei delle mie vene il sangue. Eu. Si, nelle braccia tue provo il ripolo, Medico infieme, e feritor pietofo. (de fe.)

Dal Dital favore un liberale eccesso

Sì le gratie m'aduna, Ch' invidiare a me stesso Dourei la mia fortuna .

Es Ma qual in fausto lampo Hoggi risplende al regno mio fatale? La fuga sia da folle amor lo scampo.

Irene addio (fi flacca da Dalisose torna a sue-Al moto, ah se non vale (nire Indebolito il passo :

Porgi aita o Daliso al fianco lasso. SCE- SCENA SETTIMA.

Irene fola.

Ir. D'Accidenti si firani
Non sà la mente mia
Rintracciarne gl'arcani t
Eugenio, hor mi difprezza, hor mi defia?
Ch'ami Dalifo mi permette t e poi
Contrario a i detti fuoi,
Compatirmi non sà t
Forme diverse più Proteo non hà
Sin che in vita e la speranza

Non ha mai la tomba Amor. Benche vista in Iontananza Pur alletta il suo splendor. Sin &c.

SCENA OTTAVA.

Questa Scena è fatta per mostrare la confusione della Corie nell'accidente d'Eugenio. I Personaggi, che vi s'introducono, escono,

e rientrano parlando da se medesimi .

Daliso . (glio

Datilo. (gno
EH quale, al Regno apporterà cordoD'Eugenio il mal, se in questo giorno
appunto

Effer doveva affunto
Alla Corona, e al foglio ? (parte.
Pandotfo da Medico leggendo un viglietto.
Venga a palazzo ogni Dottor ben preflo.
(Così dice il viglietto,
Che fra gl'altri Dottori è a me diretto)
Che imbroglio farà questo?
Certo è qualche consulto medicale
Per alcun che stia male.
Risoluto hò venirci, e in conclusione,

Chi sà strillar più forte, hà più ragione.

M 6 De-

Mr G

Delia .

Mio debito stimai Il dar notitia al Rè del rio successo. Elisa.

De Medici al congresso Esserci voglio anch' io; Che sarà mai .

L'accidente improviso Turbò del Regio genitor la pace. (parte. Irene.

Esser sola a Daliso
Posso del rio tenor nuntia verace;
E che nel Prence sia
Opra di gelosia. (parte.
SCENANONA.

Re, e poi Elifa.

EL destin l'opre possenti
Anche un Re suddito adori.
E de fulmini paventi,
Benehe cinga il crin d'allori. Del &c.

Qual novella m'apporti,

Elifa, di mia prole.

El. Nel confulto de Medici più accorti,
Più spropositi intesi, che parole.
Chi dice che il suo mal'è un oppinione.
Chi vuol che sia mal d'occhio,
Chi freddo, chi calor, chi oppilatione.
In sossanza non vagliono un inocchio.

Re: Per rimedio al suo male.

Al fin che hanno ordinato ?

El. Il primo un fervitrale,
Il fecondo un pancotto,
Il terzo un pangratrato,
Il quarto un ovo fresco, e un melo cotto.
Solo il nostro Dottore.

Ch'è

241 Ch' è Medico d'Irene, e forestiere, Fece nella consulta un gran rumore ; E più d'ogn' altro intende, a mio parer Onde inarcaron per stupore il ciglio, Re: A questi del mio figlio

La cura si commetta. El. Io parco adesso ad auvisarlo in fretta SCENA DECIMA.

Re , e Delio . IA che a medica mano J Ignota è la cagione D'accidente si strano; Delio, tu di ragione Mentre servo gli sei Sapere il tutto dei .

Del. Credete a mè Signore,

Il mal d'Eugenio altro non è che Amore Re: Tanto ascolto, infelice! Del. Irene ador: Re: A tai detti respiro,

Delio t'inganni, e sei fanciullo ancora Del. La fua risposta ammiro! (parte)

M'auventa ftrali

Crudi, e fatali, Ancorche fia Fanciullo Amor .

Eall' alma mia La gelosia Colpi mortali

Dibatte ogn' hor . M' auventa & Se dunque non è Irene Cagion delle mie pene?

Pongafi ogn' arte, ogn' opra, Perche la mia rivale al fin si scopra. 242 SCENA VNDECIMA. Elifa, e Pandolfo .

(re. CV vieni presto. Il Re ti vuol parlain. J A mè ! Shagli sorella . l. Come a dir non mi credi;o questa è belm. Non mi conosce; & io non c'ho che fare.

Son Dottore, s'egli è Re; Se hà denari più di me

Mangi pur la notte ancora : Gode sol chi lieto stà;

. Me non crucia povertà,

Nella pacchia egli s'accora. Son &c.

1. Vedi , che non m'intendi?

Già sai quanto stia male il suo figliolo; Onde vuol che tu folo

Alla sua cura attendi.

an. Hor, chi s'è preso gusto Di pormi in questi guai?

il. Io , per dirtelo giufto , Che guarita mi fento

Dal tuo medicamento .

'an. Elifa mia, te ne ringratio affai.

il. Ah ; quell', Elisa mia,

Fù una voce d'incanto all' alma mia. Sin che vivo, a tuo dispetto,

Mi vedrai sempre fedel . E del Nume pargoletto

Gusterai l'ambrosia, e'l mel. Sin &c.

Pan. Questa è un altra faccenda. L. Credo, che presso a poco tù m' intendat

lan. Non sò tanto balordo, Che non distingua un bufalo da un tordo. Il. Facciamola all' antica senza tanti mez-

zani. Se mi vuoi per conforte, ò per amica,

Con-

Concludiame il partito.

Meglio è farlo hoggi, che aspettar doma
Pan. O via finianla; Ti sarò marito, (niEt ad ogni occasione
Sarà pensero mio di provederti,
Conforme alli tuoi merti,

Per la vecchiai tuoi merti,
Per la vecchiai tua d'un bon bastone.

El. Ohimè; per causa tua m'ero scordata,
Di far sapere alla Signora mia
Vna certa ambasciata.

Vna certa ambasciata ·

Pan. Potrei faperla ? El. Sì. Fuggita è via !
Nascostamente, e senza far parola
Otravia al Rè di Napoli figliola.
E quel ch' è peggio ancora non si trova.
Pan. O questa sisch'è una cattiva novas (par-

E fará brutta cofa

Per il Rè, ch' è fratello al mio padrone a

Che la volca per Spofa,

Est mangaya fol la conclusione a

E ci mancava fol la conclusione a Dal bel nome di corona, Se scancelli, e levi un zero, Ornamento non è più.

Pure acquista ogni persona,
Quando inalza un tal cimiero,
Qualche nova servitù. Dal &c.
SCENA DVODECIMA.

Alcova con Sedie . Eugenio solo fra suoi pensieri .

Ome potro resistere
Ad assalto si siero
Imbelle, e solo?
Se niega il Ciel d'assistere,
O' solle mio pensiero,
Arresta il volo. Come &c.
Palesandomi Donna, ò come bene

Få

Fù dell' aspre mie pene Il Genitor presago ? -M'auventa acuti strali Vn ciglio arciero, e vago Tanto infoliti più , quanto fatali , Che de gl' incédii miei, che del mio foco, L'ardor d'un Etna in paragone è poco. Ma che faro, se gelosia di Regno

Contrasta alle mie voglie ? Suellero quell'indegno (pone, Defio , che al giusto, e alla ragion s'op-E dal retto sentier l'orme distoglie; Che al fine è poca gloria

D'un imbelle garzone

Vincer gl'assalti, e ripottar vittoria .

Soffrir non voglio Del cieco Dio La lervicù -L'amor d'un soglio

Nel petto mio Possente è più

Soffrir non voglio . . . E come,

O Cieli, in un baleno Si conturba, dell'alma il bel fereno, E forgono i ciprelli alle mie chiome \$ Le grandezze, e gl' imperj Sono al misero core Carnefici severi; E ru benigno Amore Se troppo ardito il tuo valor sprezzai Il pentimento anche gradir potrai.

Col mio bene, e senza impero

Siche Spero

Di Regnar contenta appieno. Che non è sempre infelice,

A chi

A chilice:
Di godere un di fereno: Col &c.
SCENA DECIMATERZA.

Cl. H OR ch'opportuna occasion's'appressa

Da i detti, e dal sembiante
Scuoprirò, se d'Irene ei viva amante
Signor, qual si funesta
Pena, dell'alma conturbò la pace?

A' tuoi più fidi, e al Genitor d'affanno ? Eu. Vn ben che alletta, e piace Speflo è del cor Tiranno,

Et un colpo fatale

Schivar non può, benche di fenno armato.

Cli Dall' amoroso strale (dase)
Ben mostra il sen piagato?

Deh rendi in un momento Lo fmarrito contento

Al Genitore, e al Regno.

Eu- Odio l'impero, & ho la vita a fdegno.

Cl. Da causa più possente (parse)

L Da caufa più possente (pa Provengono i deliri Dell'agitata mente; Mentrei pianti, e i sospiri

Di chi pena in Amore Son delitie dell'alma, e gioie al core. Dunque vano fospetto

Fuggi dall' alma mia, E la reggia del petto

Lascia insano rigor di gelosia.
Di mia fortuna al crine

Per te, benigno fato, Ecco la mano io stendo; All' Are tue divine,

Pie-

Pietoso Nume alato, I doni, e i voti appendo Di &c.

## SCENA DECIMAQUARTA.

Irene, e Daliso.

I fedeltà fincera

Mostrarti non poss' se

Mostrarti non pos' io Espression più vera,

Che gl'affetti d'un Rè porre in oblio.

Dal. Questa dunque è cagione

D'accidenti sì strani?

Ir. Tanto può gelosia ne petti humani.

Dal, Paventar con ragione:

Il poter non dourò d'un regio amante? Ir. Sempre sarò nell'amor tuo costante. Dal. Dura selce ripercossa

Pur sfavilla.

E di frangeria anche ha possa Vna siilla Dura &c.

Ir. A si grave periglio D'espormi non pavento.

Dal. Fia più cauto configlio. Sottrarmi dal cimento.

VIr. Dunque haurà il nostro affetto,

Nato appena, la tomba entro la cuna? Dal. Più d'ogni mio diletto

Amo la tua fortuna.

Ir. Di tempra adamantina

Sarà la mia fermezza.

Da'. Godrò ossequiarti in questo suol Regi-Ir.E titoli, & honori Amor disprezza; (na. Ma quando altro non sossepposta legge Contrasta a suoi voleri.

Dal. Amor, che il tutto regge

Arbitro è de gl'imperi.

L'inventar pretesti, e scuse Tr.Sono accuse

D'un Amante, che non ama. Chi nudrifce un cor di fmalto,

Nell' affalto

Cimentarfi aspira,e brama. L'in-&c. / SCENA DECIMAQVINTA.

Eugenio , e detti . VO compagno indiviso L Sarò dunque costretto

Sempre a mirar Ďaliso t

Ir. Vniforme l'affetto

Quà ci portò di tua salute ansiosi Eug. Offequi vanti all'hor che vieni Irene

A turbarmi i riposi Ad apportarmi pene ?

Non è medica la mano,

Che pietosa insieme, e cruda Porge balfamo, e velen.

E vantar pretendi in vano, Che in amar da te si chiuda Dupplicato il core in fen ? Non &c

E sò ben che in amore Quello affetto è verace,

Che pria la stanza s'occupò del core.

Dal. Se di turbar tua pace Son la cagione io folo,

Ben tosto mi vedrai

Portar le piante a più remoto suolo.

Eug. Non sia vero gia mai , Che m'opponga alla sorte Di Cavalier si degno . Anzi, di stima in segno, Già sei nella mia Corte

A me

248
A me il più caro, & à niun fecondo.

Dal. Raro esempio nel Mondo
Sarò di soggiacete ai regii imperì,
E felice mi chiamo.

Eu. Suddito a mici voleri

Per decreto fatal folo ti bramo . Dai. Quel vapor , che al Ciel s'estolle .

Quel yapor, che al Ciel s'effoll Troppo è folle. Se non rende a Febo omaggi :

Giusto sia che in pioggie, ebrine Cada al fine, Benche alzato da suoi raggi. Trop-

Ir. Mentre per mia cagione Ergi Daliso a più sublimi honori,

Anche giusta ragione Vuol che gratie ti renda.

Es Son dovuti al suo merto i miei favori, Ne encomio dargli puoi, che non l'ofeda, Vanne intanto, o Duchessa, & ei quì resti. Ar. Vibbidisco. Presagi, ah troppo infe-

fli. (as se.) Prevedo a inostri amori.

Dall' idol mio Se parto, oh Dio, Qui lascio il cor Ma poi, ch' io viva

Dell' alma priva, Fòrza è d'Amor.

Forza è d'Amor. Dall' &c. SCENA DECIMASESTA. Aprendos fols il prospetto ba da vedersi in lontananza una Torre.

Eugenio, e Daliso.

Alifo? Dal. Mio Signor? Eu. Leg-

Dell'

Dell'amorose scuole
Rivalità non vuole
Come dunque date, folle, si spera
Esiger'un tributo;

Ch' a mè, folo è dovuto? Dal. Ah; d'Irene gl' affetti

Destan nel petto suo sdegni e so petti?

Eu. Se ingrato a mè tu sei

Io per sì grave eccesso Punir ben ti saprò.

L'immago di costei

Con il tuo ferro stesso Dal cuor ti suellerò. Se &c.

Dal. Da men che honesta brama, Se credi verso Irene il core acceso Vano, o Signor, il tuo sospetto è reso. Sol quanto lice a Cavaliero, e Dama Con più severa legge.

L'arbitrio mio si regge.

Eu. Ciò vorrebbe il desio, ma il cor nol crede,

Dal. Giuro sù la mia fede. En. Quando poi vero sia

Depone l'alma mia Il concepito sdegno. (gno. Dal Mentire, a nobil alma, è troppo inde-

Non ofi il mortale Vn Nume ingannar.

Che armato di strale
Può a morte piagar Non &c.
Ah mia pena infinita (da se.)

Eug. Ah, mia pena infinita. Pofi in dubbia tenzone Dal Senfo, e da Ragione Son l'Impero, e la vita? E in si fieri contrafti

Mio

250
Mio cor t'impegni invano,
Mentre a pugnar forza non hai, che bassis
Hora che sar dourò? Si pur . . no, nò.
Sì. scuopras l'arcano;
Che saprà bene il semminile ingegno

Goder l'amante, e stabilissi il Regno. Daliso, la tua sè

Di più rara mercè Degno ti rende ·

12

Dal. Questa gratia, o Signor Ad offequio maggior Stimoli accende.

En Sappische una Germana al parto istesso Meco nacque gemella, e nel sembiante Così a mè somigliante,

Cosi a me iomigliante, Cheal Genitore appena Diffingueroi è permesso

Distinguerci è permesso. Ella ignota a tutt' altri i giorni mena In quella, che rimiri antica mole Occulta e quasi dissi, a i rai del Sole.

Occulta, quasi disti, a i rai del Sole. Dal. Perche dannarla a così duri assanzi Lontana dalla Corte?

Eu. Per evitare i danni

Che al nascer suo le minacciò la sorte: Quindi, acciò noto l'amor mio ti sia, Di sì, raro stupore

Vuò farti spettatore. Questa il varco aprirà. Colà t'invia. Gli da una chiave, e vuol partire.

Dal. Ma per sfuggire ogni finistro evento.

Meco venir ti piaccia?

Eu. Sicurezza maggiore haurai, se intento, Io signirò del Genitor la traccia. (parie. Dal. Deh come in un istante

Cangi, o force, il fembiante ?

2 ( I

Di fortuna il vario evento,
O fia mifero, ò giocondo
Scherzi fon d'un mare infido;
Son due navi, e folo un vento;
Vna immerge in mar profondo
L'altra và felice al lido. Di &c.

Fine dell' Atto Secondo .



# ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

Luogo remoto insegnato a Daliso da Eugenio .

Eugenio solo in atto di terminarsi a vestir da Donna.

N queste che additai remote soglie Attendo il mio Daliso Con le mentite spoglie. Vn contento improviso Lunsinga il cor; Che spesso è fra le pene Sollievo ancora immaginato bene. Alma inferma, e fitibonda

Col pensier gode alla sponda Di quel rio, che vide già. Chi tra ceppi auvinto giace Nella speme si compiace Di fognata libertà. Alma &c.

Mà, dell'amato il calpestio già sento. Vacilla, benche ardito il mio pensiero Nel vicino cimento .

SCENA SECONDA.

Dalife , & Eugenio . Dal. DER l'occulto sentiero

Quà mi portai; Nè la promessa è vana, Mentre farfi rimiro

Oggetto al guardo mio beltà fourana! Eug. Qual'infano deliro (fi finge sdegnato) Mosse l'ardito piede

A pe-

A penetrar nella vietata sede? E chi sei , che pretendr?

Dal. Signora -- Io -- Eu. Col tacer vie più m'offendi

Dal. Pronto a partir già fono,

E fol tanto qui venni

Del tuo Germano ad eseguire i cenni-

Eu. Eugenio il comandò? l'ardir condono. (Come placato.)

Lo smarrito vigore

Torni dell' alma a i consueti off cj ,

E ne spera a tuo prò giocondi auspicj.
Dal. Ossequio, e non timore

Nel mirar tua beltà,ch' ogn' altra eccede Rese la lingua vacillante, e'l piede •

Ciglio d'Aquila può folo

Contemplar di Febo il lume

E non spiega in alto il volo:

Chi d'un Icaro hà le piume : Cig. &c.

Eu. Come posso a' tuoi detti

Fede appressar a compani le pene

Fede appressar, e compatir le pene, Quando ben sò, che ad una certa Irene Obligati gl'affania (mano.

Obligasti gl'assetti? (mano. Dal. Ad Irene e chi'l disse Eu. Il mio Ger-Dal. Geloso ei parla, e ne sospetta invano.

Eu. Che vuol dir gelosia? Dimmi, che cosa è amore?

Del. E'pena acerba, e ria; E un tiranno del core.

Eug. Si fugga l'oltraggio

Di nume si fiero. Il prode, & il faggio

De Sensi hà l'impero. Sì &c.

Dal Porge amare bevande, è versma a stille. Dà le gioie a torrenti;

-So

254 Sono gl'incendi suoi care faville, Egraditi i tormenti ; Par, che guerra minacci, e apporta pace . Eu. Prima d'amor nemico, & hor seguace? E d'onde in te sì strana

Mutation deriva? Dal Questo a i merti s'ascriva

Di virtù sourhumana . Eu. Come ciò si repente?

Dal Effetto è sol d'una beltà presente Es. Altri ch'io qui non sono.

Dal. Dunque è tuo nobil dono Vibrar dardi veraci.

Eu. Taci; e ben fi vedrà, Quanto in amor saprà

Donna, & ingegno. Contenta non farò,

Se non ti goderò Consorte al Regno. Taci &c.

Dal. Mentre il Regio attributo Per giusta legge è al Prencipe dovuto.

I fuoi dritti ulurpar presumi invano. (par. Eu. Saprò ben io dar morte al mio Germano. Dal. Saprò ben io dar morte al mio Germa-(no? Tanto in un sesso imbelle

Può di regnar tirannico desio, Al giusto insieme, e alla ragion ribelle? Hor che farò? Chi mi configlia?oh Dio!

Palefando la trama Sono infido alla Dama .

Tacendo, resto a chi mi premia ingrato; Non più inteso cimento! Ingiusto fato! Per függir sì rio destino

Lascierò l'infauste soglie. Mà d'un volto peregino

255

La beltà forze mi toglie. Per &c.
Onde al grave periglio
Dal tempo fol giova sperar consiglio.
S.C. E.N. A. T. E.R. Z. A.

Stanze d'Irene.

r. V'è Daliso? Pan. Anch' io lo vò

Cercando,

Ne c'è chi me l'insegni. Ir. Ahi, che lasciò l'antico amore in bando,

Et il regio favor fà, che mi sdegni. Pan. Come, come, ò Signora!

Ir. D'Eugenio al mesto evento, Meco estendo in quell' hora,

Pieto ei fi mostrò non men, che intento.

Fù perciò destinato (Opra d'amico fato)

Alla fua fervitù , Lasciando me fra l'incertezze involta .

Pan. Eh Signora, tal volta

Bisogna compatir la gioventù . Ir. Hor questa carta mia (gli da una lettera.)

All' ingrato, incostante Porgi, e di, che l'invia

La dispregiata amante,

Pan. Basta, l'ambasciator non porta pene:

Ir. D'un alma infida Và pur ti fida

Se non da morte

A me il dolor D'un &c. (parte.

Pan. Stà in collera davero (ta,

Col mio Padrone, e in modo tal fdegna-

3

256 Che mi dà gran pensiero Di portargli la carta, e l'ambasciata, Cuello d'ambasciator novo mestiero Sin che farò, non mancaran giamai l'ene, tormenti, e guai. Meglio è al fin ripigliar la mia locanda

Eil pallio Dottoral lasciar da banda. Pare a me, che non l'intenda

Chi vuol fare altra faccenda Fuor di quella che imparò.

Ogni povero fgratiato

Di politica di Stato

Vuol discorrer quanto può. Pare&c. SCENA QVARTA. Etifa , e Pandolfo .

Osi presto, nevero, bel Zitello, J Sei andato alla 'cura, che t'imposi?

Pan. Bitogna andar bel bello Col faticare, adesso che siam Sposi .

El. Marito mio, più pronto ti vorrei.

Pan. Compatire mi dei , Se venni prima dalla tua Signora. El. Presto, che il Re t'aspetta, alla mal'hora. Pan. Adagio co i saluti:

Già mi perdi il rispetto,

Quando appena ci siamo conosciuti?

El. Nel trattarti così segno è d'affetto.

Non ne prendere affanno.

Pan. Hor se quest'è, tu resta col malanno. El. Gran mileria; in questo mondo! (parte.

Gode ogn' un che sa quartr' Hacca Far tirarii la calzetta . 113

E se ben non pesca al fondo Vuol bravar da Meo Patacca

Cotro chi non lo sberretta. Gran &c.

S C E-

### SCENA QVINTA.

Stanze d'Eugenio. Eugenio da buomo , e Daliso.

Eu. Pofii colà dove t'impos? Dal-Andai, Ne in due diffinti oggetti, All' opre, al volto, alle maniere, a i detti Somiglianza maggior vidi già mai.

Eu. Hora, ogni tuo fuccesso

Non mi celar, Daliso.-Così richiede il mio comando espresso.

Dal All' arrivo improviso

Ella turbossi, e d'un insano ardire Sdegnata mi riprese; Ma poscia al nome tuo, temprando l'ire, Benigna m'ascoltò, grata si rese.

Eu. Sua beltà, qual ti fembra? Dal. Il guardo gira

Entro lucido specchio, e in tè l'ammira, Ne men cortese la direi, che vaga.

Eu. Essendo il proprio assetto Adinganni soggetto,

Il tuo dir non m'appaga: Dal. Se la Dea del terzo Cielo

Comparisse in mortal velo, Non hauria maggior belta

Il thesoro di due Stelle, O più lucide, ò più belle

Ne suoi giri il Ciel non hà. Se &c? Eu. Non più, caro, non più; troppo i tuo; detti

Destano in petto amante Lusinghieri gl'assetti, Che a ressettigli il cor non è bastante. Dal. Meco parli? Eu. Si purs Mà chi son io s Dal. Il Précipe. Eu. T'ingani janzi son quella,

O 3 Che

Che visitassi hor hora.

Dal. Ah, che l'assetto mio
Ne siù presago, ò bella.

Eu. Così godo tal' hora

Sotto mentite spoglie
Lasciar l'infauste soglie;
Così godo portare il piè lontano,
Restando ivi in mia vece il mio Germano
S C E N A S E S T A.

Delio da parte, e detti.

Del.

Del. Nume severo
Non ceda all' impero
Chi pensa goder.

D' un seno pudico

Seguace, & amico,
E' fempre il piacer. Del &c
Gelosa del mio bene,
Ogni detto, ogni moto.

Hor che discorre a Cavaliere ignoto Offervar mi conviene.

Eu. Mà, Dalifo, che penfi? Del. Dalifo è il nome fuo? Dal. Nuovo stu-L'alma invola a' miei sensi. (pore

L'alma invela à miei ienn.

Eu. Vedrai dell'amor mie prova maggioreDel. Da i detti loro, occulte amor fi fcopre;
Dul. Temo all'offerte, e più paveto all'opre;
Eu. Come à dir? Dul. Le grandezze abborro;

Che per base haveran l'altrui ruina.

Eu. Con questa legge il regno,

A mè il Ciel destina : Dal. Legge troppo severa!
Eu. Sostri mio bene , e spera :
Dal. Spero sol ciò che lice .
Del. Sostri mio bene , e spera!
Tanto ascolto infelice?

Ah

Ah che alla voce; alla beltà del vilo, Certo è Donna Daliso . Eu. Lieto fin darà la morte A chi vivere non può. All' impero della forte Contrastar forze non hò.

Dal. Indarno co' fuoi detti

Cerca appagar la mente mia confusa .

Del. Meglio di tai sospetti Mi chiarirò per non restar delusa. (so, Amico, hor ch' è dal Cielo a noi conces-In questa regia Corte

Ambo fervir ad un Monarca istesso, Ogni dover richiede,

Che uniti fiame in fedeltà non meno .

Dal. A tè, Delio, la fede

Nell' offequio Real impegno appieno. Del. Mà pur ammiro, come qui una donna Tenti aggirarsi con viril sembiante,

Cui sol per honestà covien la gonna. (da Dal. Ah che meco parlar udi la Infante, (fe. Et al suo dir la rauvisò per Donna . (lio: Prudéte è folo, e nell'oprat sagace, (a De-Colui che in Corte, osserva, ascolta, e

tace . Tanto a Delio ricorda oggiDalifo. parte.

Del. Crede forse appagarmi

Col suo prudente, ed opportuno auviso; Ma, negar non osò quella, che parmi; Onde hor che son del fesso suo sicura, I rimed japprestar farà mia cura .

Si, sì pur con arme eguale

La rivale, Abbatterò;

E per torle ogni follia,

Qual

260 Qual mi sia

Si &c. Paleserò. SCENA SETTIMA.

Stanze d'Irene .

Irene fola . Osì, Daliso, osservi La sè, che mi giurasti? Anzi ne tuoi spergiuri empj, e protervi Io creder non dovea S'anche il Cielo ingannasti? Hor mentre io fon la rea Sola merto ogni danno, e nol rifiuto, Se in pena è a me di troppo amor, dovu-Non si lagni con la sorte, (to.

Chi nudrisce un Aspe in seno . Fabro solo è a se di morte,

E non già l'altrui veleno. Non &c. SCENA OTTAVA.

Eugenie , & Irene . Rene, io bramerei, A E per quanto a me lice Con i regii himenei Di renderti felice ; Ma son troppi i rigori Della SALICA legge, Auversi al lieto fin de nostrì amori .

Ir. Se il defiato effetto Sortir non può, ne gradirò l'affetto;

Eu. Ma prive d'ogni spene, Quanto l'alma desia,

Ancor non resto, Irene. Ir. E come ciò? Eu. L'alto Senato augusto Abolir ben potria

Vn decreto sì ingiusto. Vanne dunque, e s'ascriva a tuo valore Vitto-

Vittoria si gradita, Mentre parte maggiore Di quel Senato, è a te di fangue unita ?

Ir. N'andrò , (da fe) che più m'affretta , Non già desio d'honor, ma di vendetta .

Eug. Si, che spero

Se m'affifti , ò Nume arciero, Per te vincere, e regnar.

Quell' affetto,

Ch' accendesti nel mio petto Solo può l'alma bear. Si &c. SCENA NONA.

Elifa , Pandolfo , & Eugenio .

Deflo che Sua Altezza è qui da noi El. Senz' altra foggettione D'imbasciate, e portiere,

Di Paggio, à Cameriere,

Và a parlargli, e fa feco i fatti tuoi. E dove vuoi trovar meglio occasione?

Pan. Hò paura . El. Via muoviti animale . Vagli à tastare il polso. Pan. Vedi che hà gonfio il corpo, e per a pe

(punto Pare idropico, e bolfo Al festo mese giunto.

El. Che importa a te? ma a lui farebbe un male (da fe.) Di qualità sì ftrana,

Che a guarir ci vorrebbe la Mammana

Pan. Mentre qui non habbiamo altro che fa-Scufatemi di questa confidenza, Dovendovi parlare,

Hò da darvil'Altezza, ò l' Eccellenza? Eu. Non t'intendo, chi fei? Che vuoi da me?

Pan. Vengo a curarvi, e mi ci manda il Rè Sono un Medico aposticcio,

Che

262

Che per far certo pasticcio Mi vestii di questi panni Disti anch'io le mie ragioni

Nel Consulto de Barboni, Oa dir meglio Barbagianni. Sono&c.

Eu: Ma quale è il tuo mestiere? Pan. Io servo un Cavaliere,

Che si chiama Daliso .

Eu. Dalifo ? Pan. Sì; fe voi lo conolceste ».
Gran favor mi fareste

Darmene qualche auviso.

Eu. Sarà forse da Irene? Pan. Per non sò che rispetto

Più non ci tratta, e non le vuol più bene. Eu. Come ciò fai? Pan. Lo sò, che per disper-

Li manda questo foglio. (to Eu. Mostra · Pan. Eccolo. Eu. Io stesso dar

Che la concordia lor fospiro, e bramo.

Pan Ve ne ringratio assai;
Ma del resto fra noi come restiamo?

Ma del refto fra noi come rentanto.

Eu. Quando a te piace, a me venir potrai.

Eu. Che per tuo mezzo io fpero di guarire.

Eu. Che per tuo mezzo io fpero di guarire.

Pan. Vn huomo ben nato

A i posti inalzato, E' sempre più humano.

Superbi, & altieri

Hà folo i penfieri.
Chi nacque Villano. Vn &c..
SCENA DECIMA.

Stanze Regie . Daliso, e Rè-

Dail Cco a ruoi cennis o Sire s. (glios Dalifo. Re. Quello fei che del mio fi-

Con opportuno, e provido fostegno, Accorresti al periglio?

Dal. Fù mia gloria il servire

A Prencipe sì degno. Re. A premiar la tua fede

Mi vedrai sempre intento. Dal.E'baffante mercede

Il Regio gradimento.

Re.Ma che rimito un sì leggiadro aspetto da Potrebbe al figlio mio Amoroso desso destare in petto.

Chi il periglio declina

Ah ben l'intende. Esca al fuoco vicina

Al fin s'accende. Chi &c.

Che farò dunque ? Ei porti a queste arene: Con preressi d'honore il piè lontano .

Daliso, a me conviene Di Napoli al Sourano

Grati segni mostrar d'alti savori.

Tu di questi sarai nuntio fedele . Hor vanne al Lido ad apprestar le vele . Dal Ah, Delio paleso gl'occulti amori.da se. Re. Non rispondi ? che pensi ? Dal. A grave

impegno. Esposto mi vedrei

Nel giungere a quel Regno. Re. Il rispetto dovuto a i cenni miei

(danno. Sicuro ti faranno .. Dal, Dubbio è l'evento, e per me certo è il

SCENA VNDECIMA. Deiio, e detti.

G là che l'empia rivale Precorse il venir mio Provi l'infano ardire a fe fatale?

264
Re. Quale improviso, oh Dio, (a Delio.)
Nembo d'occulte pene
Manda fosco vapor, Delio, al sembiantes
Del. A Prencipe regnante (da parte al Re.)
Nulla racer conviene,
E giusto sia di rivelar gl'inganni.
Sappi dunque, o Signore,
Che di tuo siglio il male, e mal d'amore
Ecco il reo qui presente.
Re. Ah, che ben de miei danni

Fù presaga la mente.

D.l. Tradimento sì indegno

Provochi il petto a più fevero fdegno.
Prieghi, lufinghe, e vezzi
Son l'armi di beltà.
A trionfare auvezzi

A trionfare auvezzi
Anche dell'honestà. Prieghi &c.
Re. Qual' inganno, qual'arte

Vsò nell' espugnar l'altrui costanza?
Del Piacciati il tutto udir meco in disparte.
Dal. Più negl'oltraggi miei l'empio s'avanDelie, e Rè in disparte.

(za.

Delio, e Re in diparte.

Del. Donna, o Signore, è questa
In habito virile,
E ben lo manifesta
Il volto suo gentile.

Re. Donnal (da fe.) Respiro a tai notitie: e se-Ben chiaro è a me chi sa . Mentre ricusa , e oblia Riportarsi al suo Regno . Delio , per discuoprir ciò che tu brami

(gno

Ella a îne si richiami. Del. Il Rè ti brama. Dal. Ah, della mia

partenza, (22. Già m'appresto a sentir l'aspra senten-Men-

265

Mensre parla il Rè stando Daliso, e Delio dall' istessa parte non potranno facilmente conoscere a chi dica.

Rè: Ottavia, se lasciasti Sotto mentite spoglie Le paterne tue soglie Fin quì l'oprato basti.

A Donzella reale hor più non lice (pare 2)
Del Oh Dio son discoperta: Del A me no dice (pare 2)

Del. Chi mi dà configlio ohime ?

Dourò qui fermar il piè,

O portarmi in altra arena?

Per un volto, e un aureo crin

Congiurato il mio destin

L'alma e'l cor qui m'incatena

Chi &c.

Ma a che star più dubbiosa?
Se destinata sui dal Genitore
Ad Eugenio per Sposa?
Fuggi dal petto mio vano timore.
E mentre è al Rè palese, qual'io sia:
Già parto a rivestir la spoglia mia.
SCENA DVODECIMA.

Stanze d'Eugenio. Irene , & Eugenio.

Ir. ON follecito piede (dai E qui della mia fede

Chiari segni vedrai. (li fà vedere un foglio. Eu. 10 ben sperava, Irene,

Per tuo mezzo compirsi ogni mia spene. Ir. Ecco da Senatori

Della SALICA Legge Aboliti i rigori:

Ecco-

266
Eccoti in questo foglio
L'alto decreto espresso; (gli da la carta.)
Eu. Ed io mancar non voglio; (legge)

Per quanto è a me permesso. Con selici himenei chiamarti al soglio.

Ir. E pur a tuo dispetto, (dase)

O Daliso mendace, M'ossequierai Regina. L'ardore del mio petto Prima inslussi di pace

Hor guerra ti destina. E &c.

Eug. Ed ecco come AMOR, DONNA, ET

INGEGNO (da fe)

Afficurano a me Dalifo, e Regno: S C E N A. DECIMATERZA. Elifa, e dessi.

El. Ran malizia c' è fotto, ò grana pazzia. Successo inverò da inarcar le ciglia Ciascun per méraviglia? Se no'l sapessi, non lo crederia. In. Di che stupisci? El. Oh, nol sapete, o. almeno.

Riferto non v'è stato.
D'un che forse è passato.
Sotto l'arco baleno?

(cora "

F# Non intendo: El. Chessiere voi qui an A trattenervi con la mia Signora s Se hò mancato al saluto Scusaremi, figliol, non v'hò veduto.

In Siegui pur, non importa.

Per far che la faccenda fia più corta,. E per feguir quel Detto.

Che deve durar poco ogni bel gioco:

Eu.

En. Bene; ma che fegui? El. Sappiate, come Quel Ragazzo paggietto, Del qual non mi ricordo adesso il nome, Quello che qui da poco tempo è giunto;

Vn tal Dalifo hà discoperto al Rè Hora questi esser Donna. Ir. Ma chi : El. Daliso . Ir. Ohimè. Eu. Daliso : El. Daliso Signor si, e Donna

appunto.

Ir. O mia vendetta breve. (parté.

Eu. Ahi Amore delufo. (parte.

El. E così tornar deve

Di nuovo a maneggiar la rocca, e'l fulo Più non fervono hoggi giorno

Le Marsie, e Bradamanti. Per sarguerra a un viso adorno

Sol ci vogliono i contanti, Più &c. Hora che ve ne pare ? Signori, che ne dite? Il caso non è bello? Ah me l'han fatta, Lasciandomi a parlare.

Da me come una matta.

Saran forse partite Dove Daliso adesso si ritrova, Se sia semina, o maschio a far la provi

Se fia femina, o maschio a far la prova s S.C.E.N.A. DECIMAQUARTA. Pandelso solo. Vando i tempi son felici

De' Parenti, e degl' Amici II corteggio a gara haurai. Ma fe poi qualche tempesta Contro te si move, e desta Solo, solo ti vedrai. Quando &c. Adesso che del Rè son favorito

Ogn, uno mi sperretta, a più non posso.

Pri-

268

Prima per scherno ero mostrato a dito, O pur nessuno mi guardava addosso, E questo auvien, perche gl'ha detto il

figlio,
Che spera di guarir per mio consiglio.
Quel Paggio, che sta sempre alla portieE al solito mi sta cattiva cera, (ra,
Adesso qui non c'è; Ma se al Dottore
Senz' altre cerimonie d'ambasciata,
E permessa l'entrata a tutti quanti,
Me n'entro ---

#### SCENA DECIMAQVINTA.

Eu E Comparire a me davanti Ancora ardito sei ? Pantono io solo, o Signore, Non altrimente sei

Eu. Non è tempo a scherzar, tanto ti basti. Dimmi dunque perche non palesatii Esser Donna Daliso,

E haver d'Ottavia il nome ?

Pan. Come Signore come? Questa sì, ch'è bugia degna di rifo, E' favola assai bella

Da metter sù le Scene il Carnovale, Donna Daliso? Enrico egli s'appella, E di Castiglia è al Rè, fratel carnale.

Es. Enrico è questi ? Pan. Stà così in estetto. Non gli dite però, ch'io ve l'hò detto. Es. Auverti a non mentire.

Pan. Ve ne potreste anche da voi chiarire. Volete altro da me

Del tutto per restar meglio informato ? By. No; Vanne pure al Ré

A dir

360

A dir, che per tuo mezzo io fon fanato ? Parte Pandolfo .

Eu. Datimore, e da speranza Agitato il mio pensiero; Ove volgersi non sà .

Ma l'invitta mia costanza Col favor del Nume arciero

Ben risolvere saprà. Da &c. Ed ecco il mio Daliso a me sen riede; E ritornano ancora

Le gioie all' alma, & al mio cor la fede ; Dunque vane incertezze itene a volo .

SCENA DECIMASESTA. Dalifo , & Eugenio .

A mia lunga dimora Non incolpar, Signore, Mentre cagion, ft folo,

Il tuo gran Genitore .

Es. Quanto fece fuccesse, è a me ben noto: E intesi come la regal fortuna, Che sottisti alla cuna

Ti renda esule ignoto

Dal patrio Cielo in habito mentito . Dal. Il fervo m'hà tradito . (da fe.)

Eu. Lascia che almeno

Ti stringa al seno Caro mio ben .

E quel contento, Ch' all' al ma io fento

Palefi almen.

Lascia che al seno --

Va per abbracciar Daliso, ed ei lo sfugge. Crudel perche mi fdegni?

E gl'amplessi risiuti?

Dah Non conosco, o Signore a me dovuti, Que-

270 Questi d'amore inustrati segni. Eu. Forse Ottavia non sei Dal regno fugitiva , ed allettata Da conclusi himenei? Dal. No. Celarmi non deggio, hor che la forte A miei danni irritata, Lungi da questa Corte Mi sospinge a partire . Con magnanimo ardire . Enrico e il nome mio, che da Reale Stirpe, traffi in Iberia il mio natale . Fuggirò, dove più mite Provi il Cielo a mio favor. Per fanar quelle ferite ,

Per fanar quelle refice s

Che formò nel petto Amor. Fug. & c.

Eu. Enrico ben rauviso i tuoi sospiri

Most d'Hanna un singulare affetto?

Mosi d'Irene a un singolare assetto?

Dal. Ah, che de miei destri

Meta è, Signor, un più sublime oggette.

Meta è, Signor, un più lublim En Gode on quanto il desio

Sì rara fedeltà d'un petro amante.

Dal. E come ciòl Eug. Ma dimmi, chi son io?

Dal. E come ciot Eug. Ma dimmischi son io? Dal. Il Prencipe. Eug. Tinganni, io son l'Infante.

Tanto saper ti basti! Onde, d'insano amore A torto m'incolpasti.

A torto m'incolpassi

Dal. Scusa mio ben l'involontario errore;

E la pena dovuta

Il pentito mio cor già non rissuta.

Fu. Per sollevarmi al soglio. E già l'hora vicina,

Alla pompa real meco ti voglio,

Tu

Tu mio Sposo sarai, & io Regina.

Dal. Del tuo German, che sia Eug. Sor
felice

Lo rende al suo morir vera Fenice: SCENA VLTIMA.

Theatro illuminato fer la coronatione del nuo Rè, & usciranno tutti con l'ordine, chè siegue, Re con la sua Corte.

Recon La Jun Con

I merci grave

Quando la nave

Giunta è nel porto,

Nell'alta sponda

L'ancore affonda

Nocchiero accorto.

Così nel figlio in questo punto io spero

L'ancora stabilir d'un fermo Impero.

L'hora già destinata, Alla pompa Regal giunse; mà pria Con espressa ambasciata Di Partenope il Rè saper dessa, Di risolver che pensi

Di riloiver che penn De concluss himenei con la sua figlia? Re. Già ti espressi i miei sensi;

Mà questo, saper hoggi, à lui che giova

Eli. Perche à quel di Cassiglia

In parola si trova.

Re. Concluda pur ; mentre benigna sorte
Fàsche Ottavia si trovi in questa Corte.
Cli. In questa Corte? e come?
Re. Sotto spoglia viril Daliso hà nome.

Delio da Donna.

Deli. T' inganni . Effer Ottavia à me dicesti
Che tale io sono; E' Donna ancor Daliso,

E nell'amor d'Eugenio empia rivale; Re. Quali enigmi fon questi?

Cli. Questa, ò Signore, per appunto è tale.
Assaiben la ravuiso. (à Delio

Eccomi offequiofo alle tue piante .

Del Sorgi, amico Climante.

Di scusa è degno
Per vago sposo
L'eccesso mio,
Del patrio regno
Gl'agi, e'l riposo
Post'in oblio.

Pandelfo col suo vestito.

Pan. Per veder la funtione Ancor io questo di,

E sfuggir cerimonie, e suggettione Hò risoluto di venir così.

Elifa,

El. Non è questo il Dottore
Ch'elessi per marito :
E' c'è ancora il paggetto ?
Da donna uno vessito.

E l'altro con liurea da fervitore. Esti sono in essetto.

Mi perche frà si nobili apparati

Quá venir mascherati? Qualche bella Comedia Forse hauran stabilita

Per togliere l'inedia

Quando questa funtion sarà finita?

Irene con accompagnamento di Damigelle.

Jr. Dal Principe invitata

Deggio alle pompe sue trovarmi anch'io cl. Ecco, la bella si, mà troppo ingrata

Al mio lungo fervire, all'amor mio -

Α

Re. A te di stima in segno, Irene, la Regal donna, che miri Alla cura confegno. Deh qual termine hauranno i miei mar

tiri? (da se) Ir. Fammi noto, Signore, Quale appunto ella sia;

Acciò con l'opra mia

Seco non manchi al meritato honore.

Re. Ella stessa il dirà . Eugenio ancora Quà giunger non si vede,

E pur prefissa l'hora

Alle sue pompe, eccede. El. Quel Daliso da donna

A rivestire, & à spogliare intento Si tratteneva, con suo gran contento, . Et io d'Irene gl'imprestai la gonna . Nel veder comparire Eugenio da Donna,

e Daliso per mano .

Del.). Deh qual presagio infesto
Re. Al contento commun sarà mai questo.
Ir.

Eu. Dalle menti ogni error tolgafi homai. Ecco Signore, Re. O figlio, e chi ti muove

Folle non men , che ardito

Sotto habito mentico A comparir qui dove (fai. E'il gran Configlio? Eu. La cagion ben E il mentir troppo è indegno

A regio cor, benche gli costi un Regno. Donna il Cielo mi fece e Donna io fono. Perche douro del Cielo, e di natura

Ricufar si bel dono ? Re. Si ma la tua sventura

Ti priva ancor del Soglio:

274 Eu. Ecco al tutto provisto in questo foglio. Gli da l'abolitione della Legge Salica & il Rè da se la legge.

Enrico il qual da regio sangue Ibero Hà sortito il natale

Mio conforte all'Impero

Ecco già destinato. Pan. Testimonio son io, che appunto è tale. Re.Ceder m'è duopo alla ragione, e al fato. El Il mio sposo è Dottor degno di stima. Pan. Dottore , ò nò , dovei pensarci prima. Del. Che fento , oh Dio , che miro ? Ir. Son desta, ò pur deliro ?

Eu. Porga Irene à Climante, Che fù fuo fido amante

Con gl'affetti la mano.

Dal. Ed Ottavia sia sposa al mio Germano . Lu. Ecco Amor , Donna , & Ingegno ,

Già del Regno Stabiliro il Soglio à mè. E ciascuno in si bel giorno Muova intorno

Alle pompe unito il piè.

Ecco &c.

